

# DUKE UNIVERSITY LIBRARY

Treasure Room





Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Duke University Libraries



Tucopo Sannazaro

# ARCADIA

11

DI

# M. JACOPO SANAZZARO

con la di lui vita

SCRITTA DAL CONSIGLIERE

### GIAMBATTISTA CORNIANI

e con le annotazioni

DI LUIGI PORTIRELLI.



MILANO

Dalla Società Tipografica de' CLASSICI ITALIANI, contrada di s. Margherita, N.º 1118. ANNO 1806. onn i e

OTOPIA RBR 5228AC

## GLI EDITORI.

Dalla qui aggiunta Lettera, che il Sig. Portirelli ebbe la compiacenza di scriverci, comprenderete, o cortesi Associati, la premura, e la diligenza, con cui egli si adoperò in questa Edizione. Giova perciò il lusingarci, che sarete per aggradirla colla già conosciuta vostra gentilezza.

GIUSTI, FERRARIO, e COMP.º

## ( 7 )

1 a = C =

#### AGLI EDITORI

LUIGI PORTIRELLI.

Desiderando io ardentemente, che gli ottimi nostri Autori Italiani siano sempre pregiati in quel modo che ben meritano d'esserlo, di buon grado mi sono adoperato meglio che ho potuto nell'illustrare l'Arcadia del Sanazzaro, che da'voi si deve novellamente pubblicare. Le Annotazioni che ora io vi offro, son quelle che ho riputate le più utili e necessarie pe' giovani studiosi, a cui le dirigo, o ad intendere il testo, o a rilevarne le bellezze. Alcune son tratte da quelle, che già furono scritte dal Porcacchi, dal Sansovino, dal Massarengo, e che tutte trovansi unitamente stampate nell'Edizione dell'Arcadia fatta dal Comino coll'assistenza degli onorevolissimi Signori Volpi,

Quando però ho creduto, che il prendere un' annotazione intiera da qualcuno di essi senza farne un cenno speziale mi potesse es-sere ascritto ad ingratitudine, ho posto o per entro, o in fine il nome di quello, da cui l'ho presa. So che i Letterati per gustare l'Arcadia non hanno punto bisogno di annotazioni; ma io m'imagino, ch'eglino si compiaceranno in vedere che altri s' affatichi in maniera che la possano gustare anche i giovani meno instrui-ti. Del resto voi mi dovete essere assaissimo obbligati per aver procurato una cosa all'Edizion vostra, che certo la renderà preferibile alle altre; voglio dire l'Elogio del Sanazzaro scritto dalla facile e castigata penna dell' eruditissimo Sig. Consigliere Corniani di Brescia. Io ho letto sovra la nominata Edizione Cominiana la Vita del Sanazzaro scritta da Giovambattista Crispo; ma non potrei esprimervi con quanta fatica e noja son io giunto a leggerla tutta. Egli è vero, che moltissimi errori del Crispo furono emendati da un Anonimo, e che tanto gli altri del Crispo, quanto quelli che di fresco scrisse lo stesso anonimo emendatore, tutti furono corretti a maraviglia dai Signori Volpi, i quali in ciò fare ebbero, com'essi medesimi confessano, il soccorso di non pochi amici, e in particolare de' Signori Fratelli D. Pier Caterino C. R. S., e Apostolo Zeni, tanto benemeriti della Italiana Letteratura. Ma qual tedio e qual perditempo non reca mai il fallire spesso la via, comeche tu ritrovi di mano in mano chi gentilmente ti riconduce sul diritto sentiero? Io già pensava, se le altre mie occupazioni me lo permettevano, a rifondere quella Vita servendomi de lumi e dell' Anonimo e dei Volpi; quando per buona ventura sovvenendomi, che il lodato Signor Consigliere Corniani deve parlare del Sanazzaro nel suo quarto volume de Secoli della Letteratura Italiana, di cui egli mi aveva detto aver già in pronto tutto il materiale, mi sono risoluto di ricercargli appunto ciò che faceva all' uopo mio. Quanto fu in me di ardire, tanto fu in lui di cortesia; e tostamente egli mi spedi cotesto Elogio, che senza dubbio si leggerà con sommo piacere da vostri Associati, sì per le bastevoli notizie concernenti la vita del Sanazzaro, come pel retto giudizio, ch' egli pronunzia sulle Opere di esso, e per le difese, che valorosamente sostiene contro le accuse, che al Sanazzaro furono già opposte o dagli oltramontani per nazionale parzialità, o dai nostri Italiani per privata invidia.

# ELOCELO

7. 77

IL JACON BENEAZIERO

0-----

I CONTROLLING ON ON A TRANST OCCUMENT

# ELOGIO

DI

#### M. JACOPO SANAZZARO

SCRITTO

DAL CONSIGLIERE GIO. BATTISTA CORNIANI.

#### 6. I.

## Compendio della sua Vita.

It Sanazzaro appartiene a due secoli, al Decimoquinto, ed al Decimosesto: uomo ammirabile, poichè in mezzo alla ruvidezza del quattrocento seppe portare la prosa e il verso Italiano e Latino ad un grado di eccellenza maggiore di quella, che il mondo ammirava ne' provetti suoi coetanei, e fu per avventura il primo che gettò i semi della floridezza del cinquecento.

Nacque Jacopo Sanazzaro in Napoli l'anno 1458 da nobile famiglia oriunda dalla Spagna, che avea acquistati in Lucania larghi possedimenti, e spogliatane poi dalla Regina Giovanna, ritrovavasi allor ch' egli venne alla luce, in assai modesta fortuna per non dir povertà (1). I progressi ch'ei fatti avea negli studi gli apriron l'ingresso nella più verde età all'Accademia, di cui era promotore, e capo il celebre Gioviano Pontano, e in cui egli assunse il nome di Apio Sincero. Ivi nel concorso, e nella emulazione dei dotti uomini, di cui abbondava quel ceto illustre potè ampliare la suppellettile delle sue cognizioni, ed affinare il na-

scente suo gusto.

Nella età di soli otto anni ei concepì una innocente affezione per Carmosina Bonifacia amabile fanciulla di pari età, colla quale domesticamente vivea. Crescendo negli anni sentì Jacopo accrescersi sempre più questa sua inclinazione, ed intrecciarsi colla vivezza del desiderio, e divenir finalmente una vera passione amorosa. A cui corrispondea la donzelletta, ma con semplice fratellevole benevolenza, che a lui parea rivolta a tutt'altro fine che a-quello. cui egli focosamente anelava. Ricorse alla muta savella degli sguardi, e dei sospiri. ma anche ad essa fu la bella insensibile, o per innata bontà, o perchè avesse sì freddo il petto, che amore non sapesse ricevere, o sì saggia fosse che meglio di lui lo sapesse nascondere. Non osò mai di avventurare una dichiarazione; ciò che sembrerà in un mondo corrotto un po'fuori

<sup>(1)</sup> Ciò parra egli medesimo nella Prosa vii. della sua Arcadia.

del verisimile. L'amor vero è timido e rispettoso , e tale è d'ordinario il primo namore. Quantunque, dic' egli onele letticiuolo sdella mia cameretta molte cose nella memoria, mi proponessi di dirle, nientedimeno, quando in sua presenza io era, impallidiva, tiemava, e diventava mutolo . . . Dunque per ultimo rimedio di più non stare in vita deliberais della e veramente avrei finiti i miei tristi giorni, se la dolente anima da non so quale viltà soprapresa non fosse divenuta timida di quel che più desiderava. Tal che rivolto il fiero proponimento in più regolato consiglio presi partito di abbandonare Napoli, è le paterne case, credendo forse di lasciare amore, e i pensieri insieme con quelle: ma lasso che molto altrimente ch' io mi avvisava mi avvente! (1)

non si addolci. Egli si trasferì in Francia, ed ivi pure l'immagine dell'amata fanciulla lo seguitò costante, ed indivisibile. Fu essa la sovrana de'snoi pensieri, e l'argomento delle dogliose sue rime. Non potendo infine più reggere ad una privazione sì tormentosa fece tra non molto ritorno alla patria. Ma a che terribile desolazione ei cadde in preda, allor che intese che la sua Carmosina era trapassata all'altra vita nel più bel fiore degli anni? Ogni amante d'immaginazione ardentissima può agevolmente idearsi quale si fosse la lacerazion del suo cuore.

lutanto la fama del suo sapere gli aveva

<sup>(1)</sup> Citata Opera Prosa VI.

1971, 1.0 = 0.5

aperto l'adito presso il Re Ferdinando I., e presso i Principi di lui figli Alfonso e Federico. La protezion di quest'ultimo contribui singolarmente ad alleggerire il suo animo dal peso delle narrate sciagure. Così di lui scrive a Gio. Francesco Caracciolo:

Quest' anima real, che di valore,

Caracciol mio, l' età nostra riveste,

Volgendo gli occhi all'ulte mie tempeste

Fe' forza a morte, e tenne in vita il core.

Mecenate rendette il guiderdone di una fede inviolata, e di un saldo e tenero afietto. Non lo abbandonò nemmen quando il vide disavventurato, e spoglio del regno; anzi lo accompagnò nel suo esiglio, e seco visse in Francia sino alla di lui morte. Allora Jacopo si restituì alla patria, e oramai vecchio impiegò i restanti suoi giorni unicamente nella cultura delle lettere, e dell'amicizia. La sua deliziosa villa di Mergellina gli offeriva la tranquillità, e gli richiamava la dolce rimembranza del suo benefattore, poich' era dono di lui: affetti ambidue cari al suo cuore.

Ma non è in balia dell' uomo di rendere durevole quella tranquillità, che è frutto del disinganno, e meta di un desiderio sano; ed illuminato dalla tarda esperienza. Sciaurate vicende turbano non di rado la calma esteriore, donde si comunica una irresistibile scossa anche all'interna ad onta di qualunque vantata impassibilità filosofica. Il Sanazzaro vide violata la pace del campestre asilo della sua

Mergellina dalle soldatesche imperiali comandate dal Duca d'Orange, le quali vi apportarono un orribile guasto. Ne concepi un acerbo rancuore, e si vuole che ammettesse nell'animo ancora un sentimento smodato di vendetta in momenti, che sembrano importisilenzio alle passioni, mentre ridotto agli estremi del viver suo, avendo inteso che l'Orange era stato ucciso in battaglia, ottremodo di ciò si compiacque, dicendo che moriva contento, poiche quel pirata aveva portata la pena de suoi saccheggi. Anche gli uomini ragionevoli e pii non possono sempre difendersi dal disordine degli affetti.

Il Sanazzaro terminò la sua mortale carriera l'anno 1530, e fu sepolto in una Chiesa da lui eretta sul dorso del ridente Posilipo. I simboli del suo poeticò merito rappresentati dalle divinità pagane, e scolpiti sulla sua tomba formano un assai bizzarro contrasto colla santità de' circostanti oggetti. La sua situazione è vicina alla grotta di Pozzuolo, ove giacque Virgilio, e questa circostanza somministrò il ale epigrammatico all' epitaffio che a lui compose il Bembo nel seguente celebre Distico:

Da sacro cineri flores: hic ille Maroni Sincerus musa proximus, ut tumulo.

Fu il Sanazzaro affettuoso e leale nell'amicizia, di costumi puri ed illibati, e d'animo liberale nelle opere di pietà e di religione, alla quale consacrò pure l'eleganza della sua penna, come vedremo in appresso.

por con the or

attivint in the resp., the discontinue these

nor resiser oron le rent i lu 1:
-conocci qua Arcadia. Arcadia. qua conocci qua seriela a ridicono n.
antili cene seriela a riciconi si ildicono n.
conocci a la conocci a conoc

gione del suo amoroso martirio errasse per varie regioni, le s'innoltrasse finalmente (ne' boschi d'Arcadia; dal che prende occasione di narrare i costumi, i piaceri, gli affetti, le oc-

cupazioni di que' pastori.

Le descrizioni della campagna riescono sempre dilettevoli e lusinghiere. Piacciono a quelli ancora, a' quali non piace la realità della campagna. La natura di quando in quando esercita i suoi diritti anche sui cuori più svogliati e corrotti. Tali rappresentazioni risvegliano in noi quella originaria dolcissima propensione verso i tempi della innocenza sopita bensì in molti cuori dai fattizi piaceri, ma non mai del tutto estinta. Noi veggiam sempre con verace soavità dipinte al vivo le bellezze della natura, la semplicità de' costumi campestri, il riposo della l'anima.

È sembrato a' Poeti, che tutti gli accennati vantaggi si potessero accogliere nella vita
pastorale. L' economia degli armenti importa
un esercizio mite, discreto e lontano dall'asperità e dalla eccessiva fatica, che offre un' immagine disgustosa. Mentre pascono le pecorelle,
possono i pastori custodi contemplare i fiori,
l' erbe, i ruscelli, le piante, i zefiri ec., ed
avvertire in se stessi il piacere, che destano
loro nel cuore tanti oggetti di beltà semplice.

E poi naturale, ch' essi partecipino della mansuetudine del gregge, che di continuo è presente ai loro occhi, ed ai loro pensieri. Non conoscono quindi le passioni raffinate, e laceratrici della società. Le passioni si riducono in essi all'amore, e alle gare per superarsi ne' giuochi, o ne'canti, o ne'suoni. Tali furono gli argomenti degl'Idilj di Teocrito; e dell'Egloghe di Virgilio, e tali pur quelli dell'Arcadia del Sanazzaro.

· Quest'opera è composta di prose e di versi. Il primo fu il Sanazzaro, che facesse rivivere la colta prosa Italiana imbarbarita già dai Filelfi, dai Palmieri, dai Savonarola ec. Ei seppe cogliere la eleganza del Boccaccio, e il candore de' Trecentisti, coll'avvertenza però di escludere le faticose trasposizioni, e i rancidumi abrogati dall'uso. L'argomento favoloso e poetico ha dato luogo ad uno stile fiorito, e sopraccarico di epiteti e di locuzioni poetiche. Tale è quello degli Amori di Dafui e Cloe, e degli altri bucolici romanzi de' Greci Maestri. I più eleganti scrittori tra le culte moderne nazioni hanno nelle cose pastorali adottata questa istessa dizione sparsa di ardite immagini, e di frasi frondose, così che ai loro componimenti può darsi a ragione il titolo di poemi in prosa. Ritornando al nostro Sincero osserveremo, che le sue descrizioni sono vivissime, e corrispondenti alla soavità, ed alla vagliezza degli oggetti campestri, che ne formano l'argomente. Noi accenneremo quelle del delizioso monte Partenio, della festa di Pale veneranda Dea de'pastori, e delle giovanili bellezze della

Pastorella Amaranta (1). Di meglio non si può

far col pennello.

Il Sanazzaro sgombrò ancora l'Italiana poesia dalle macchie della rude scuola Tebaldea, e la ripuli nelle acque di Sorga. Mostreranno i seguenti versi quanto egli gustasse l'ingenuo sapor Petrarchesco:

Menando un giorno gli agni presso un fiume, Vidi un bel lume in mezzo di quell' onde, Che con due bionde trecce allor mi strinse, E mi dipinse un volto in mezzo'l core, Che di colore avanza latte e rose; Poi si nascose in modo dentro l'alma, Che d'altra salma non m'aggrava il peso.... Io vidi prima l'uno, e poi l'altr' occhio: Fin al ginocchio alzata al parer mio, In mezzo'l rio si stava al caldo cielo: Lavava un velo in voce alta cantardo: Oimè che quando ella mi vide, in fretta La canzonetta sua spezzando tacque E mi dispiacque, che per più mie' affanni Si scinse i panni, e tutta si coverse co.

La maggior parte dei Dialoghi delle sue Egloghe sono tessuti di terze rime sdrucciole.

Si vuole che Enea Pulci stato sia l'inventor dello silrucciolo. Il pubblico però non ne possiede alcuna prova. Quello che è certo si è, che tra le ottave del Poliziano se ne vegono alcune di silrucciole. Ma il Sanazzaro fu indubitatamente il primo de' poeti conosciuti che

<sup>(1)</sup> Vedi le Prose I. III. IV.

abbia impiegati i versi sdruccioli negl'interi componimenti, e sia riuscito in essi a gran laude. Ciò nondimeno la povertà delle rime rendendo questo metro sommamente difficile lo tragge non di rado a far uso di latinismi e di rancidumi di lingua. Ad onta di ciò vi s'incontrano de' versi ammirabili, e tali, che quali adagi, e sentenze si figgono nella memoria, come per esempio:

L'invidia, figliuol mio, se stessa macera, e quelli

Nell'onde solca, e nelle arene semina, E il vago vento spera in rete accogliere Chi sue speranze fonda in cor di femina.

Alcuni critici hanno opinato che mostruosa sia l'indicata mistura di prosa e di verso, siccome un composto per dissomiglianza e contrarietà di parti difforme (1). Io con loro convengo, quando improvviso sia il salto dalla prosa al verso, e senza alcuna data occasione, o motivo di cangiamento. Allora troppo bruscamente ci colpisce la discrepanza. Questa però men disconviene alla lingua francese, che alle altre, poichè il suo poetico numero è poco sensibile, e i suoi versi non appajono per lo più che una prosa rimata. Questa per avventura è la ragione, per cui la poesia francese più di

<sup>(1)</sup> Quadrio. Storia, e ragione d'ogni poesia ec. Lib. I. Distin. II. Cap. 14.

qualunque altra abbonda di simil fatta di com-

ponimenti.

L'Arcadia del Sanazzaro quantunque frammista anch'essa di prose e di versi va non pertanto immune dall'esposto rimprovero di sproporzione e di dissonanza. Le descrizioni, e le narrazioni sono tutte distese in prosa, e non vi s'introducono i versi, se non quando le circostanze portano naturalmente i pastori a divenire poeti. Or si disfidano essi per superarsi a vicenda nella cecellenza del canto, or l'uno disfoga con amorosi lamenti l'acerbezza della sua passione, ora un altro piange con poetici epicedj sopra la tomba di una tenera amante da morte rapita nel fior della età.

Gli accennati pregi fecero risguardare universalmante l'Arcadia, qual' opera originaria e peregrina, così che vantò nel suo secolo circa sessanta edizioni, e viene considerata ancora nel nostro, come una delle più leggiadre produzioni, di cui possa gloriarsi l'Italiana favella, e l'Autor suo come il principe, ed il modello

de' volgari poeti bucolici (1).

Altre meliche poesie lasciò il Sanazzaro,

ma niente pareggia l'Arcadia.

<sup>(1)</sup> V. Crescimbeni, Quadrio, Fontanini, Zeno ec.

#### Sue Poesie Latine.

Non solo il Sanazzaro rimondò il verso Italiano dalla ruvida scorza del quattrocento, ma aggiunse eziandio alla latina poesia quell'ultimo grado di pulimento, che non avevano saputo donarle, nè il Poliziano, nè il Pontano, nè i due Strozzi, e spianò quindi la via ai posteriori coltissimi ingegni, che gareggiano nella elegan-

za coi poeti del secolo d'Augusto.

In questa classe primeggia il suo Poema del Nascimento del Redentore, o sia del Parto della Vergine, com'egli lo intitolò. Vi spese Jacopo vent'anni di lavoro. In una delle dotte conversazioni che si tenevano presso di Leon X. alcuno diede contezza dell' accennato componimento, dietro cui il Sanazzaro stava allora travagliando. Bastò questo cenno, perchè l'umanissimo Pontefice gl'indirizzasse un onorifico Breve, col quale non solo con lui si congratula, ma ancor colla Chiesa, poichè in un tempo, in cui valenti ingegui, ma perfidi ne laceravano il seno, un ne sorgesse, il quale ne invigorisse la forza, e insieme ne facesse risplendere la bellezza (1). E per dire il vero il prodigioso avvenimento della divina riparazione offre al Sanazzaro varie circostanze, dalle quali

<sup>(1)</sup> Datato da Roma il di 6 Agosto 1521, poco prima della sua morte.

At Licidas vix urbe sua, vix colle propinquo Cognitus aequoreas carmen deflexit ad undas ....

Inter adorantum choreas, plaususque Deorum Rustica septena modulatur carmina canna...
Ultima Cumaei venit jam carminis aetas:
Magna per exactos renovantur saeculu cursus.
Scilicet haec virgo est, haec sunt Saturnia regna:
Haec nova progenies caelo descendit ab alto,
Progenies, per quam toto gens anrea mundo
Surget, et in mediis palmes florebit aristis.
Qua duce, si qua manent sceleris vestigia
nostri,

Irrita perpetua solvent formidine terras ....
Adspice venturo laetentur ut omnia saeclo.
Ipsae lacte domo referent distenta capellae

Hubera; nec magnos metuent armenta leones; Agnaque per gladios ibit secura nocentes (1).

Poich' ebbe compiuta e pubblicata quest'Opera ei venne onorato con altro magnifico Breve dal Papa Clemente VII. (2), il quale ne esalta a cielo non meno l'ingegno, che la pietà e la religione. Quasi tutti i letterati, e moltissimi Grandi di quella età fecero eccheggiare l'Europa delle sue lodi, e il Poema del Parto della Vergine venne universalmente insignito

col titolo di divino (3).

Ma in mezzo agli eufatici panegiristi non mancarono al Sanazzaro nemmeno i detrattori. Tra gli altri l'inesorabile Scaligero, mentre ammira per una parte l'eleganza e l'armonia de' suoi versi, lo riprende per l'altra di aver profanato il Cristiano argomento colle favole del Gentílesimo, e frammischia e agli Angeli ed ai Santi le Driadi e le Napee, e fatta predire la incarnazione del Verbo al multiforme Proteo, e non al Re Salmista e Profeta (4).

Si studia il Gravina di giustificarlo dicendo: che queste persone della favola altro non sono che varj effetti della natura (5). Per menargli buona una tale discolpa converrebbe, ch' esistesse una generale convenzione di consi-

<sup>(1)</sup> De Partu Virginis Lib. III. (2) Del dì 5 Agosto 1526.

<sup>(3)</sup> Numerosissime testimonianze d'onore sono state inserite nella Edizion Cominiana delle Poesia Latine del Sanazzaro.

<sup>(4)</sup> Poetica Lib. VI.

<sup>(5)</sup> Ragion Poetica Lib. I.

derare i mitologici personaggi soltanto come simboli di naturali effetti. Se non si può difendere il Sanazzaro si può almen compatirlo di essersi lasciato sedurre da un inganno comune al suo secolo, che la poesia non dovesse piacere, se non intinta nei colori de classici antichi; inganno a lui doppiamente dannoso, poichè i suoi versi riescono anche agli occhi del gusto più graditi e pregevoli, quando egli non si diparte dall'augusta maestà delle sacre carte, che quando gl'imbelletta coi fucati ornamenti della Grecia e del Lazio.

Meritò applauso altresì il N. M. Jacopo per un altro genere di composizione in esametri di cui può egli chiamarsi a ragione inventore. Da un Idilio di Teócrito, in cui vengono introdotti a favellare due pescatori trasse l'idea delle sue *Egloghe Pescatorie*. Fontenelle gli seppe poco grado di questa sua introduzione. Egli pretende, che il Sanazzaro abbia fatto un mal cambio de'pastori coi pescatori, mentre ei dice, che la situazione di questi ultimi offre alla poesia oggetti meno aggradevoli di quella de' primi (1). Se il Fontenelle si fosse ritrovato nelle sue circostanze avrebbe per avventura pensato diversamente. Il Sanazzaro nel più bel clima d'Italia vedea dalla sua Mergellina i pescatori approdare colle barchette, deporre le prede, ascingare le reti sul vicino Posilipo; Posilipo che stende le falde in un ridente mare. Il prospetto del mare aggiunge indubitatamente vaghezza al paesaggio campestre. Mi pare che

<sup>(1)</sup> Discours sur la nature de l'Eglogue.

frammischiando ai fiori, alle frondi, all'ombre delle circostanti rive le immagini dei pescosi stagni, delle muscose grotte, dei tufi, dei coralli, delle conchiglie ec. non si possa che accrescere la grazia e il diletto delle descrizioni. Niente poi vi ha di più delizioso di una sera estiva sul mare rallegrata dai raggi della luna, che si rifrangon nell'onde, e dalla frescura dei zefiri, che lievemente le increspano. Il Sanazzaro colpito da tanti lusinghieri oggetti prende la penna per dipingerli vivamente, e lascia che il bello spirito geometra misuri a suo senno le bellezze poetiche col compasso.

Dalle censure del letterato Francese il compensaron gli encomi di un dotto Spagnuolo, il quale non ebbe difficoltà di affermare, che Napoli avea maggior ragione di andar fastosa per le Egloghe Pescatorie del Sanazzaro, di quello che per la Tebaide di Stazio altro suo celebre

figlio (1).

Il Sanazzaro diverti ancora l'ingegno cogliendo de'fiori minuti del Latino Paruaso. Celebre è il suo Epigramma sopra Venezia. Dopo di aver consacrata la penna alle verità più sublimi della Religione egli la degradò in alcuni lirici componimenti di amor lascivo. Il libertinaggio degli Scrittori di questo secolo ci costringe a saper grado al Sanazzaro non già di essersi preservato immune da questa pece, ma di avervi a paragone degli altri più leggermente invescate le ali.

<sup>(1)</sup> Gio. Luigi della Compagnia di Gesti nel suo Commento al Libro VII, della Eneide.

s=1 1 1 1 1 - 1 1 Till ,

# PROEMIO DELL'ARCADIA

DI MESSER

## JACOPO SANAZZARO.

#### ARGOMENTO.

Mostra quanto più diletto alcune volte arrechi all'uomo una cosa rozza, naturalmente fatta, che unu pulita, e fabbricata con artificio.

Sogliono il più delle volte gli alti e spaziosi alberi negli orridi monti dalla natura prodotti, più che le coltivate piante, da dotte mani espurgate negli adorni giardini, a' riguardanti aggradare; e molto più per li soli boschi i salvatichi uccelli sovra i verdi rami cantando, a chi gli ascolta piacere, che per le piene cittadi dentro le vezzose ed ornate gabbic non piacciono gli ammaestrati. Per la qual cosa ancora, siccome io stimo, addiviene, che le silvestre canzoni vergate nelle ruvide corteccie de' faggi dilettino non meno a chi le legge, che li colti versi scritti nelle rase carte degl' indorati libri; e le incerate canne de' pastori porgano Sanazzaro.

per le fiorite valli forse più piacevole suono. che li tersi e pregiati bossi de musici per le pompose camere non fanno. E chi dubita, che più non fia alle umane menti aggradevole una fontana, che naturalmente esca dalle vive pietre, attorniata di verdi erbette, che tutte le altre ad arte fatte di bianchissimi marmi, risplendenti per molto oro? Certo che io creda, niuno. Dunque in ciò fidandomi, potrò ben io fra queste deserte piagge agli ascoltanti alberi, ed a quei pochi pastori, che vi saranno, raccontare le rozze Egloghe da naturale vena uscite; così di ornamento ignude esprimendole, come sotto le dilettevoli ombre, al mormorio de'liquidissimi fonti da'pastori d'Arcadia le udii cantare, alle quali non una volta, ma mille i montani Iddii da dolcezza vinti prestarono intente orecchie, e le tenere Ninfe, dimenticate di perseguire i vaghi animali, lasciarono le faretre e gli archi a piè degli alti pini di Menalo e di Liceo. Onde io, se licito mi fosse, più mi terrei a gloria di porre la mia bocca alla umile fistula di Coridone, datagli per addietro da Dameta in caro dono, che alla sonora tibia di Pallade, per la quale il male insuperbito Satiro provocò Apollo alli suoi danni. Che certo egli è migliore il poco terreno ben coltivare, che I molto lasciare per mal governo miseramente imboschire.

# Le li ter i I N O I S A T O N N A

al Proemio. al Proemio

Vergate nelle ruvide cortecce de faggi. Gli antichi scriavevano sopra due scorze d'alberi, cioè sopra la prima scorza, la quale dalla parte esteriore è ruvida, e sopra una seconda scorza sottilissima, che sta sotto alla prima. Sopra la prima scrivevano in due maniere, o nella parte esteriore con un ferro tagliente, e questo si chiamava segnare, o intagliare nelle scorze, ovvero nella parte interiore con uno stilo di osso o di metallo, e questo si diceva propriamente scrivere. Di questa seconda maniera intende qui parlare l'Autore. E sia detto di passaggio, che le scorze di cui usavano gli antichi per iscrivere, d'ordinario erano quelle dell'abeto, del faggio, del tiglio, della picea, sorta d'arbore secondo Dioscoride dello stesso genere che il pino, secondo altri quasi del tutto simile al larice.

Nelle rase carte. Per iscrivere prima si usarono le cortecce degli alberi, poi le tavole incerate, finalmente le pelli di capretto, le quali però non si adoperavano a tal uopo se

non purgate, rase e pulite colla pomice.

Le incerate canne de pastori. Le canne unite insieme colla cera formano l'istromento, che si chiama sampogna, di cui i Poeti fingono esserne stato Pane il ritrovatore; onde Virgilio nell' Eg. 2 dice:

Pan primus calamos cera conjugere plures Instituit.

Pregiati bossi. Il bosso, o bossolo è un arbore piccolo sempre verdeggiante, il legno del quale è si duro che va al fondo s' è gittato nell'acqua, e non mai s'intarla. Di esso fannosi i flauti, e qui di fatto si prende la materia per la forma, come fece anche Ovidio nel lib. xiv. delle Metam. scrivendo: Inflati murmure huxi. L'Autore, osserva bene, contrappone le sampogne ai flauti, perchè le prime son fatte dalla natura, e i secondi dall'arte.

Le rozze Egloghe. Egloga viene dal greco enhoyn, che significa scelta, e Virgilio intitolò Egloghe le sue pastorali poesie, o perchè quelle che ci tramandò sono le poche ch' egli scelse dalle molte che fece, o perchè sono come la scelta di alcuni versi, cui egli scrisse imitando Teocrito. Nondimeno prevalse poi l'uso di chiamare con tal nome spe-

zialmente le poesie pastorali.

Arcadia. E questa una regione così nominata da Arcade,

rigliuolo di Giove e di Calisto, situata nel mezzo del Peloponneso, lontana dal mare per ogni parte, e tutta montuosa in modo che resta più adatta alla pastura delle pecore, che all'agricolture. Quindi ne parlano sempre i poeti pastorali, come di luogo caro più d'ogni altro a' pastori, che nelle loro poesie introducono. Fra i monti più celebri dell'Arcadia sono particolarmente da noverarsi il Menalo, il Liceo, l'Apollonio, il Cillene, l'Erimanto, il Partenio.

Alla unile fistula di Coridone ec. Intendi Virgilio per Coridone, e Teocrito, imitato da Virgilio, per Dameta, l'uno e l'altro come autori di pastorali poesie. Il Sanazzaro tocca in seguito la favola del Satiro Marsia, che per saper suonare il flauto, cui Minerva, la quale ne fu l'inventrice, avea gittato via veggendo nell'acque la deformità del viso, mentre gonfiava le gote in dando fato all'istrumento, tanto si alzò in superbia che pretese superare Apollo nel suono; e perciò da quel Dio fu scorticato vivo, o costretto a fuggirsene, come pensano altri fondati su ciò che ne scrisse Silio Italico nel lib. vin. Il Sanazzaro adunque in questo luogo vuol dire, ch' egli ama meglio cantare le umili cose, che le grandi e sublimi.

Descrive il sito della cima del monte Partenio, endi quali alberi sia adorna, e chi quivi soglia ridursi; dove con bella maniera introduce due pastori, cioè Selvaggio, che canta con Ergasto, il quale cra dolente per le sue passioni amorose.

#### PROSA PRIMA.

Tiace nella sommità di Partenio, non umile monte della pastorale Arcadia, un dilettevole piano, di ampiezza non molto spazioso, perocchè il sito del luogo nol consente, ma di minuta e verdissima erbetta sì ripieno, che, se le lascive pecorelle con gli avidi morsi non vi pascessero, vi si potrebbe d'ogni tempo ritrovare verdura. Ove, se io non m'inganno, son forse dodici o quindici alberi di tanto strana ed eccessiva bellezza, che chiunque li vedesse, giudicherebbe che la maestra natura vi si fosse con sommo diletto studiata in formarli. Li quali alquanto distanti, ed in ordine non artificioso disposti, con la loro rarità la naturale bellezza del luogo oltra misura annobiliscono. Quivi senza nodo veruno si vede il drittissimo abete, nato a sostenere i pericoli del mare; e con più aperti rami la robusta quercia, e l'alto frassino, e lo amenissimo platano vi si distendono, con le loro ombre non picciola parte del bello e copioso prato occupando; ed evvi con più breve fronda l'albero, di che Ercole coronare si solea, nel cui pedale le misere figliuole di

Climene furono trasformate: ed in un de'lati si scerne il noderoso castagno, il fronzuto bosco, e con puntate foglie lo eccelso pino carico di durissimi frutti; nell'altro l'ombroso faggio, la incorruttibile tiglia, e'l fragile tamarisco, insieme con la orientale palma, dolce ed onorato premio de' vincitori. Ma fra tutti nel mezzo. presso un chiaro fonte, sorge verso il cielo un dritto cipresso, veracissimo imitatore delle alte mete, nel quale non che Ciparisso, ma, se dir convicusi, esso Apollo non si sdegnerebbe essere trasfigurato. Nè sono le dette piante sì discortesi, che del tutto con le loro ombre vietino i raggi del sole entrare nel dilettoso boschetto; anzi per diverse parti sì graziosamente li ricevono, che rara è quella erbetta, che da quelli non prenda grandissima recreazione: e come che da ogni tempo piacevole stanza vi sia, nella fiorita Primavera più che in tutto il restante anno piacevolissima vi si ritruova. In questo così fatto luogo sogliono sovente i pastori con li loro greggi dalli vicini monti convenire, e quivi in diverse e non leggiere pruove esercitarsi: siccome in lanciare il grave palo, in trarre con gli archi al bersaglio, ed in addestrarsi ne'lievi salti, e nelle forti lotte, piene di rusticane insidie, e'l più delle volte in cantare, ed in sonare le sampogne a pruova l'un dell'altro, non senza pregio e lode del vincitore. Ma essendo una fiata tra le altre quasi tutti i convicini pastori con le loro mandre quivi ragunati, e ciascuno varie maniere cercando di sollazzare, si dava maravigliosa festa. Ergasto solo, senza alcuna cosa dire o fare, a piè d'un albero, dimenticato di sè e de'suoi

greggi giaceva, non altrimenti che se una pietra o un tronco stato fosse, quantunque per addietro solesse oltra gli altri pastori essere dilettevole e grazioso: del cui misero stato Selvaggio mosso a compassione, per dargli alcun conforto, così amichevolmente ad alta voce cantando gl' incominciò a parlare.

#### ANNOTAZIONI

#### alla Prosa Prima.

Il drittissimo abete, nato ec. Di abete si formato le navi, le quali sostengono poi i pericoli del mare. Quindi Stazio nel lib. vi. lo chiama audace: Hinc audax abies.

L'albero di che Ercole ec. Questo è il pioppo, che albero vien anche appellato semplicemente, come si fa dall' Ariosto

nel C. III. st. 25:

Con un gran ramo d'alkero rimondo.

In pioppo furono trasformate Fetusa, Lampetusa e Japezia, e secondo altri Fetusa, Lampezia ed Egla, figliuole di Climene e del Sole, allorchè sulle rive del Po piangevano la caduta e morte di Fetonte loro fratello. Ercole si coronò di frondi di pioppo andando all'inferno per trarne Cerbero. Le foglie divennero pàllide dalla parte che toccavano la testa, ed oscure dall'altra parte a cagione del fumo infernale.

Con la orientale palma. Non senza ragione l'Autore nomina qui la palma orientale, essendo questa la più nobile dell'altre, e di tanto valore, che de' frutti di essa, dicesi, che alcuni popoli facessero vino e pane. La palma inoltre è qui chiamata dolce ed onorato premio de' vincitori, perchè di fatto veniva data a quelli che vincevano ne' giuochi Olimpici. Gli antichi solevano dipingere la Vittoria in figura di donna col-

l'ali forate, e colla palma verde in mano.

Un dritto cipresso, veracissimo imitatore ec. Il cipresso generalmente cresce sì alto che giustamente si può chiamare i-mitatore delle più alte mete. Questo che l' Autore descrive, era particolarmente sì ben cresciuto, che in esso non solo Ciparisso, ma lo stesso Apollo nou si sarebbe sdegnato di essere trasformato. Con che si accenna la favola del bellissimo garzone Ciparisso, figliuolo di Telefo, ed amato da Apollo,

il quale avendo inavvedutamente ucciso un cervo, di cui era vaghissimo, non volendo più vivere pel grave dolore, fu convertito in quest'albero, che dal suo nome appunto fu detto

Ciparisso, e poi Cipresso.

Non son le dette piante sì discortesi ec. Qui pare che l'Autore abbia voluto imitare Achille Tazio, il quale sul bel principio de' suoi amori di Clitofonte e Leucippe descrivendo un bosco che avea veduto dipinto su d'un quadro rappresentante il ratto d'Europa, dice: Eravi un prato bello a vedersi per la molta varietà de' fiori, e per la copia degli arbusti e degli alberi, che in essi erano qua e là piantati. I rami e le frondi di questi con vicendevoli abbracciamenti così tra loro si univano, che a' fiori servivano di tetto. Anzi il pittore sotto le frondi vi avea dipinto l'ombra con tale artificio, che piccioli raggi di sole in alcuni luoghi illuminavano alquanto il prato, tanto cioè quanto il pittore volle che aperte sossero le conteste frondi.

## EGLOGA PRIMA.

SELVAGGIO ED ERGASTO.

# Selvaggio.

Ergasto mio, perchè solingo e tacito Pensar ti veggio? oimè, che mal si lasciano Le pecorelle audare a lor ben placito. Vedi quelle che'l rio varcando passano, Vedi que' duo monton che 'nsieme corrono, Come in un tempo per urtar s' abbassano. Vedi ch' al vincitor tutte soccorrono, E vannogli da tergo, e'l vinto scacciano, E con sembianti schivi ognor l'abborrono. E sai ben tu, che i lupi, ancorchè tacciano, Fan le gran prede, e i can dormendo stannosi, Però che i lor pastor non vi s'impacciano. Già per li boschi i vaghi uccelli fannosi I dolci nidi, e d'alti monti cascano Le nevi, che pel sol tutte disfannosi. E par che i fiori per le valli nascano, Ed ogni ramo abbia le foglie tenere, E i puri agnelli per l'erbette pascano. L'arco ripiglia il fanciullin di Venere, Che di ferir non è mai stanco o sazio Di far delle midolle arida cenere. Progne ritorna a noi per tanto spazio Con la sorella sua dolce Cecropia A lamentarsi dell'antico strazio. A dire il vero oggi è tanta l'inopia De' pastor, che cantando all' ombra seggiano,

Che par che stiamo in Scitia o in Etiopia.

IO

Or poi che o nulli o pochi ti pareggiano A cantar versi si leggiadri e frottole, Deh canta omai, che par chei tempi il chieggiano.

Ergasto.

Selvaggio mio, per queste oscure grottole Filomena nè Progne vi si vedono; Ma meste strigi ed importune nottole.

Primavera e suoi di per me non riedono, Nè trovo erbe o fioretti che mi gioveno; Ma solo pruni e stecchi che'l cor ledono.

Nubi mai da quest'aria non si moveno, E veggio, quando i di son chiari e tepidi, Notti di verno, che tonando pioveno.

Perisca il mondo, e non pensar ch' io trepidi; Ma attendo sna ruina, e già considero Che'l cor s'adempia di pensier più lepidi.

Caggian baleni e tuon, quanti ne videro I sier giganti in Flegra; e poi sommergasi La terra e'l ciel, ch'io già per me il desidero.

Come vuoi che'l prostrato mio cor ergasi A poner cura in gregge umile e povero, Ch'io spero che fra lupi anzi dispergasi?

Non truovo tra gli affanni altro ricovero, Che di sedermi solo a piè d'un acero

D' un faggio d' un abete ovver d' un sovero. Che pensando a colei che 'l cor m' ha lacero, Divento un ghiaccio, e di null'altra curomi, Nè sento il duol ond' io mi struggo e macero. Selvaggio.

Per maraviglia più ch'un sasso induromi, Vedendoti parlar si malinconico; E'n dimandarti alquanto rassicuromi.

Qual' è colei ch' ha'l petto tanto erronico, Che t' ha fatto cangiar volto e costume; Dimmel, che con altrui mai nol comonico. Ergasto.

Menando un giorno gli agni presso un fiume, Vidi un bel lume in mezzoi di quell' onde, Che con due bionde trecce allor mi strinse; E mi dipinse un volto in mezzo 'l core, Che di colore avanza latte e rose; Poi si nascose in modo dentro l'alma; Che d'altra salma non m'aggrava il peso. Così fui preso; ond' ho tal giogo al collo, Ch'il pruovo, e sollo più ch'uom mai di carne; Tal che a pensarne è vinta ogni alta stima. Io vidi prima-l' uno e poi l'altr' occhio; Fin al ginocchio alzata al parer mio, In mezzo'l rio si stava al caldo cielo: Lavava un velo in voce alta cantando: Oimè, che quando ella mi vide, in fretta La canzonetta sua spezzando, tacque: E mi dispiacque, che per più mie affanni Si scinse i panni, e tutta si coverse: Poi si sommerse ivi entro infino al cinto; Tal che per vinto io caddi in terra smorto; E per consorto darmi ella già corse, E mi soccorse, si piangendo a gridi, Ch'alli suoi stridi corsero i pastori Ch'eran di fuori intorno alle contrade, E per pietade ritentar' mill' arti. Ma i spirti sparti al fin mi ritornaro, E fen riparo alla dubbiosa vita. Ella pentita, poi ch'io mi riscossi, Allor tornossi indietro, e'l cor più m'arse, Sol per mostrarse in un pietosa e fella. La pastorella mia spietata e rigida, Che notte e giorno al mio soccorso chiamola,

E sta superba, e più che ghiaccio frigida:

Ben sanno questi boschi quant'io amola, Sannolo fiumi monti fiere ed uomini,

Ch'ognor piangendo e sospirando bramola.

Sallo quante fiate il di la nomini

Il gregge mio, che già tutt' ore ascoltami, O ch'egli in selva pasca, o in mandra romini. Eco rimbomba, e spesso indietro voltami

Le voci che si dolci in aria sonano, E nell'orecchie il bel nome risultami.

Quest'alberi di lei sempre ragionano, E nelle scorze scritta la dimostrano,

Ch'a pianger spesso ed a cantar mi spronano: Per lei li tori e gli arieti giostrano.

# ANNOTAZIONI

# all' Egloga Prima.

Ergasto mio, perchè solingo ec. Selvaggio ottimamente fa in Ergasto vedere uno che da null'altro pensiero è occupato, che da quello dell'amore. Qui è da notarsi la ragione, per cui il Sanazzaro volle usare i versi sdruccioli nelle sue Egloghe. L'umiltà del soggetto poetico debb' essere espressa con semplici idee, con facili parole, con versi scorrevoli e languidi anzi che sostenuti e gravi, e perchè tra gli scorrevoli e languidi sono certamente da noverarsi gli sdruccioli, questi piuttosto che i piani usò il Sanazzaro nelle sue pastorali poesie ogni volta, che qualche particolar ragione non l'obbligò a cambiarli, come in più opportuno luogo dimostreremo. Si osservi, che per questo medesimo fine Virgilio ne suoi versi buccolici adopera i dattili più frequente che mai. Sia d'esempio il principio dell' Egloga I.

Tityre, tu patulae recubans sub tegmine sagi, Sylvestrem tenui musam meditaris avena: Nos patriae sines, et dulcia linquimus arva ec.

Vedi que duo monton ec. Finge l'Autore, che sia la primavera, di cui ce ne dà ben tosto la descrizione dagli effetti, dicendo: Onde giudiziosamente accenna il cozzare de' montoni, che

appunto in primavera suole vedersi.

Progne ritorna a noi ec. Per Progne intendi la rondine, in che Progne fu convertita, e per la sua sorella Cecropia intendi Filomena, ossia il lusignuolo, in che ella parimenti fu trasformata. Cecropia è chiamata per dirla Ateniese, perche fu figlinola di Pandione Re di Atene, e Cecropii furon appellati gli Ateniesi da Cecrope fondatore, o ristoratore di quella si famosa città. Ad ognuno poi è noto il motivo de lamenti di Filomena, e che il cemparire di lei e di Progne annunzia la primavera.

A cantar versi sì leggiadri ec. I versi leggiadri sono le poesie regolari e nobili, le frottole son canzonette amorose, il cui stile è basso, e i versi brevi, e non uguali, senza re-

gola o con poca almeno tessuti.

Ma meste strigi ec. La strige è un uccello notturno, con occhi di civetta, rostro adunco, piedi uncinati, e canute piume. È chiamato così dal rauco suo stridere, onde Ovidio nel lib. vi. de' Fasti:

Est illis strigibus nomen; sed nominis hujus Caussa quod horrenda stridere nocte solent.

Gli antichi credevano, che quest'uccello andasse di nottetempo alle culle de' fanciulli per succhiarne il sangue. Per lo che fu tenuto qual altro degli uccelli di funesto augurio, e da lui ebbero il nome di streghe quelle brutte vecchie, che s' imaginava una volta potessero con fattucchierie maleficiare i bambini. Ergasto chiama importune anche le nottole, e questo perchè anch'esse stridono raucamente, e sono di mal augurio. S' avverta però di non cadere nel volgare errore, che prende la nottola pel pipistrello. La nottola è propriamente quella che chiamasi civetta in italiano, e noctua in latino; il pipistrello è il topo volatile, detto verpertilio dai latini. Di più si avverta, che intorno ad Ergasto non sono già strigi nè nottole, ma anzi rosignuoli e rondini, cui eg!i prende per quegl' inaugurati uccelli a cagione che l'amore lo fa stravedere. Di fatto le strigi e le nottole giran intorno quando è notte, ed ora che i due pastori parlano, ben si vede che è giorno. Il che vie più chiaro apparisce, quando Ergasto dice, che per lui non riéde la primayera, che non trova erbe o fiori ec.

Perisca il mondo ec. Con aria meno sublime, come ad un pastore si conviene, ha detto qui il Sanazzaro ciò che dice Orazio: Si totus labatur orbis Impavidum ferient ruinae.

Che'l cor s'adempia ec. Preso il verbo adempiersi per colmarsi, empirsi il senso riesce limpidissimo, volendo dire Ergasto, che già considera come rovinando egli insieme col mondo, già ne senta piacere; tanto egli è ora turbato ed infelice.

\\_D Flegra è una città di Macedonia, altrimenti detta Pallene, intorno a cui è una valle dello stesso nome. Ivi i Giganti mossero guerra a Giove, e furono da lui fulminati. Racconta gli spassi, ch' ebbero per la strada i pastori tornando alle lor capanne; e che poi andando egli con le sue pecorelle un giorno per fuggire il caldo, incontro Montano pastore, che cercava similmente il fresco; al quale fece offerta d'un bel bastone, pregandolo che cantasse. Montano, cominciato il canto, vide Uranio dormire; e destatolo, con lui cantò l'amor di due pastorelle, che ne' cuori d'amendue loro facevano acerbi e diversi effetti.

#### PROSA SECONDA.

Stava ciascun di noi non men pietoso, che attonito ad ascoltare le compassionevoli parole di Ergasto, il quale quantunque con la fiocca voce e i miserabili accenti a sospirare più volte ne movesse; nondimeno tacendo, solo col viso pallido e magro, con gli rabulfati capelli e gli occhi lividi per lo soverchio piangere, ne avrebbe potuto porgere di grandissima amaritudine cagione. Ma poi che egli si tacque, e le risonanti selve parimente si acquetarono, non fu alcuno della pastorale turba, a cui bastasse il cuore di partirsi quindi per ritornare ai lasciati giuochi, nè che curasse di fornire i cominciati piaceri; anzi ognuno era sì vinto da compassione, che come meglio poteva o sapeva, s'ingegnava di confortarlo, ammonirlo e riprenderlo del suo errore, insegnandoli di molti rimedi assai più leggicri a dirli, che a metterli in operazione. Indi veggendo che'l sole

era per dechinarsi verso l'Occidente, e che i fastidiosi grilli incominciavano a stridere per le fessure della terra, sentendosi di vicino le tenebre della notte; noi non sopportando che'l misero Ergasto quivi solo rimanesse, quasi a forza alzatolo da sedere, cominciammo con lento passo a movere soavemente i mansueti greggi verso le mandre usate; e per men sentire la noja della petrosa via, ciascuno nel mezzo dell'andare, sonando a vicenda la sua sampogna, si sforzava di dire alcuna nuova canzonetta, chi racconsolando i cani, chi chiamando le pecorelle per nome, alcuno lamentandosi della sua pastorella, ed altro rusticamente vantandosi della sua: senza che molti scherzando con boscherecce astuzie, di passo in passo si andavano motteggiando, infino che alle pagliaresche case fummo arrivati. Ma pensando in cotal guisa più e più giorni, avvenne che un mattino fra gli altri, avendo io, siccome è costume de pastori, pasciute le mie pecorelle per le rugiadose erbette, e parendomi omai per lo sopravvegnente caldo ora di menarle alle piacevoli ombre, ove col fresco fiato de' venticelli potessi me e loro insieme ricreare; mi posi in cammino verso una valle ombrosa e piacevole, che men di un mezzo miglio vicina stava, di passo in passo guidando con l'usata verga i vagabondi greggi, che s'imboscavano. Nè guari era ancora dal primo luogo dilungato, quando per avventura trovai in via un pastore, che Montano avea nome, il quale similmente cercava di fuggire il fastidioso caldo, ed avendosi fatto un cappello di verdi frondi, che dal sole il difendesse, si mena-

17

va la sua mandra dinanzi, sì dolcemente sonando la sua sampogua, che parea che le selve più che l'usato ne godessero. A cui io vago di cotal suono, con voce assai umana dissi: amico, se le benivole Niuse prestino intente orecchie al tuo cantare; e i dannosi lupit non possano predare nei tuoi agnelli, ma quelli intatti e di bianchissime lane coverti, ti rendano grazioso guadagno; fa che io alquanto goda del tuo cantare, se non ti è noja; che la via e'l caldo ne parrà minore; ed acciocche tu non creda che le tue fatiche si spargano al vento, io ho un bastone di noderoso mirto le cui estremità son tutte ornate di forbito piombo, e nella sua cima è intagliata per man di Cariteo bifolco, venuto dalla fruttifera Ispagna, una testa di ariete con le corna si maestrevolmente lavorate, che Toribio, pastore oltra gli altri ricchissimo, mi volse per quello dare un cane animoso strangolatore di lupi, nè per lusinghe, o patti, che mi offerisse, il poteo egli da me giammai impetrare. Or questo, se tu vorrai cantare, sia tutto tuo. Allora Montano, senz'altri preghi aspettare, così piacevolmente andando incominciò.

## ANNOTAZIONI

#### alla Prosa Seconda.

S'ingegnava di confortarlo ec. Quando si vuol con buon fine correggere alcuno de'suoi errori, prima si conforta quello, dicendogli che il male non è irremediabile, poi gli si danno utili ammonizioni, e così preparato l'animo di lui ad udire qualunque cosa possa essergli giovevole, si termina, se fa duopo, col riprenderlo, mostrandogli tutta la colpa del sao fallire.

Fa che io alquanto godo del tuq cantare ec. Virgilio nel fine dell' Egloga ix.

Cantantes licet usque (minus via laedat) eamus.

Amico, se le benivole Ninse. Questa se è particella esprimente desiderio e buou augurio, valendo quanto voglia il cielo che ec. Qui si debbe avvertire l'artifizio rettorico, il quale ben s'accoppia coll'idea d'un semplice pastore, essendoci una rettorica insegnata all'uopo dalla stessa natura. Chi parla a Montano per ottenere ch'ei canti, prima gli desidera quel bene che più gli aggrada, e quindi gli offre in premio una preziosissima cosa; i quali due mezzi son certamente tra i più efficaci a rendere pieghevole l'animo altrui a soddisfare le nostre brame.

Cariteo. Di questo Cariteo il Sansovino dice, ch' era un orefice di molta eccellenza, che di Spagna venuto a Napoli fu molto amico del Sanazzaro. I fratelli Volpi, assai benemeriti dell' italiana letteratura, notano, che un Cariteo fu un uomo molto letterato della famosa Accademia del Pontano, e amicissimo del nostro Poeta, che ne fa menzione nell' Eleg.

xı. del lib. 1.

Quin et rite suos Genio Chariteus honores Praebeat, et seștas concinat ante dapes;

e nel titolo dell' Epigr. xi. del lib. 1., dicendovi: de partu Nisaeae, Charitei conjugis. Per lo che bisogna conchiudere, o che due furono i Caritei a' tempi del Sanazzaro, o che un solo sapeva congiungere l'esercizio della mano a quei della mente e dell' intelletto.

#### MONTANO ED URANIO.

#### Montano.

tene all'ombra degli ameni faggi, Pascinte pecorelle, omai che'l sole Sul mezzo giorno indrizza i caldi raggi. Ivi udirete l'alte mie parole Lodar gli occhi sereni e trecce bionde, Le mani e le bellezze al mondo sole. Mentre il mio canto e'l mormorar dell'onde S'accorderanno; e voi di passo in passo Ite pascendo fiori, erbette e fronde. lo veggio un nom, se non è sterpo o sasso: Egli è pur uom che dorme in quella valle Disteso in terra faticoso e lasso. Ai panni, alla statura, ed alle spalle, Ed a quel can che è bianco, e' par che sia Uranio, se'l giudizio mio non falle. Egli è Uranio, il qual tanta armonia Ha nella lira, ed un dir sì leggiadro, Che ben s'agguaglia alla sampogna mia. Fuggite il ladro, o pecore e pastori; Ch'egli è di fuori il lupo pien d'inganui, E mille danni fa per le contrade. Qui son due strade: or via, veloci e pronti Per mezzo i monti, che'l cammin vi squadro, Caeciate il ladro, il qual sempre s'appiatta In questa fratta e'n quella, e mai non dorme, Seguendo l' orme delli greggi nostri. Nessun si mostri paventoso al bosco; Ch' io ben conosco i lupi: andiamo, andiamo;

Che s' un sol ramo mi trarrò da presso,

Nel farò spesso ritornare a dietro.
Chi fia, s'impetro dalle mie venture
Ch' oggi sicure vi conduca al varco,
Più di me scarco? o pecorelle ardite,
Andate unite al vostro usato modo.
Che, se'l ver odo, il lupo è qui vicino:
Ch' esto mattino udii romori strani.
Ite, miei cani, ite, Melampo ed Adro,
Cacciate il ladro con audaci gridi.

Nessun si fidi nell'astute insidie

De falsi lupi che gli armenti furano; E ciò n'avviene per le nostre invidie.

Alcun saggi pastor le mandre murano Con gli alti legni, e tutte le circondano; Che nel latrar de can non si assicurano.

Così, per ben guardar, sempre n'abbondano In latte e'n lane, e d'ogni tempo aumentano, Quando i boschi son verdi, e quando sfrodano.

Nè mai per neve il marzo si sgomentano, Nè perdon capra, perchè fuor la lascino: Così par che li Fati al ben consentano.

A' loro agnelli già non noce it fascino; O che sian erbe o incanti che possedano; E i nostri col fiatar par che s'ambascino.

Ai greggi di costor lupi non predano: Forse temon de' ricchi: or che vuol dire, Ch'a nostre mandre per usanza ledano?

Già semo giunti al luogo ove il desire Par che mi sprone e tire, Per dar principio agli amorosi lai. Uranio, non dormir, destati omai: Misero, a che ti stai? Così ne meni il dì come la notte? Uranio.

Montano, i' mi dormiva in quelle grotte;

E'n su la mezza notte
Questi can mi destar bajando al lupo:
Ond'io gridando, al lupo, al lupo, al lupo,
Pastor, correte al lupo,
Più non dormii per fin che vidi il giorno:
E'l gregge numerai di corno in corno;
Indi sotto quest'orno
Mi vinse il sonno, ond'or tu m'hai ritratto.

Montano.

Vuoi cantar meco? or incomincia affatto. *Uranio*.

Io canterò con patto
Di rispondere a quel che dir ti sento. *Montano*.

Or qual canterò io, che n'ho ben cento? Quella del *sier tormento*? O quella che comincia: alma mia bella? Dirò quell' altra forse: ahi cruda stella? Uranio.

Deh per mio amor di quella Ch'a mezzo di l'altr' jer cantasti in villa. *Montano*.

Per pianto la mia carne si distilla,
Siccome al sol la neve,
O com' al vento si disfà la nebbia;
Nè so che far mi debbia.
Or pensate al mio mal qual esser deve.
Uranio.

Or pensate al mio mal, qual esser deve;
Che come cera al foco,
O come foco in acqua mi disfaccio;
Nè cerco uscir dal laccio,
Sì m'è dolce il tormento, e'l pianger gioco.

Montano.

Si m'è dolce il tormento, e'l pianger gioco;

Ch' io canto, suono e ballo.

E cantando e ballando al suon languisco,

E seguo un basilisco:

Così vuol mia ventura, ovver mio fallo.

Uranio.

Così vuol mia ventura, ovver mio fallo;
Che vo sempre cogliendo
Di piaggia in piaggia fiori e fresche erbette,
Trecciando ghirlandette;
E cerco un tigre umiliar piangendo.

Montano.

Fillida mia, più che i ligustri bianca,
Più vermiglia che'l prato a mezzo aprile,
Più fugace che cerva,
Ed a me più proterva,
Ch'a Pan non fu colei che vinta e stanca
Divenne canna tremula e sottile;
Per guiderdon delle gravose some,
Deh spargi al vento le dorate chiome.

Uranio.

Tirrena mia, il cui colore agguaglia
Le mattutine rose e'l puro latte;
Più veloce che damma,
Dolce del mio cor fiamma;
Più cruda di colei che fe' in Tessaglia
Il primo alloro di sue membra attratte;
Sol per rimedio del ferito core
Volgi a me gli occhi, ove s' annida amore.

Montano.

Pastor, che siete intorno al cantar nostro,
S'alcun di voi ricerca foco od esca
Per riscaldar la mandra,
Venga a me salamandra,
Felice insieme e miserabil mostro;
In cui convien ch'ognor l'incendio cresca

Dal di ch' io vidi l'amoroso sguardo, Ove ancor ripensando aggliaccio ed ardo. Uranio.

Pastor, che per fuggire il caldo estivo,
All'ombra desiate per costume
Alcun rivo corrente,
Venite a me dolente,
Che d'ogni gioja e di speranza privo
Per gli occhi spargo un doloroso fiume
Dal di ch'io vidi quella bianca mano,
Ch'ogni altro amor dal cor mi fe'lontano.

Montano.

Ecco la notte, e'l ciel tutto s'imbruna, E gli alti monti le contrade adombrano; Le stelle n'accompagnano e la luna.

E le mie pecorelle il bosco sgombrano Insieme ragunate, che ben sanno Il tempo e l'ora che la mandra ingrombano.

Andiamo appresso noi; ch' elle sen vauno, Uranio mio; e già i compagni aspettano, E forse temon di successo danno.

Uranio.

Montano, i miei compagni non sospettano Del tardar mio; ch'io vo'che'l gregge pasca; Nè credo che di me pensier si mettano.

l'ho del pane, e più cose altre in tasca: Se vuoi star meco, non mi vedrai movere, Mentre sarà del vino in questa fiasca: E sì potrebbe ben tonare e piovere.

# all' Egloga Seconda.

Il fascino è un certo genere di stregamento, chiamato anche mal d'occhi, che si credeva dagli antichi, che massime gl'invidiosi ed i maligni facessero col loro guardare, e per cui gli uomini non meno che gli animali diventassero stupidi ed inerti, e dimagrando si consumassero a segno di morire. I Latini dicevano fascinum anche per dire il membro virile. Orazio nell'Epod. od. viu.

Minusve languet fascinum.

Credevan eglino, che le stesse cose le quali servivano a far l'incantamento, servissero anche a distruggerlo. Sia d'esempio l'appiccare alle porte delle case gli uccelli di mal augurio per alloutanare le sciagure cui si voleva ch'essi predicessero o apportassero. Ora come per ammaliare usavano il membro virile, così l'usavano anche per togliere l'incantesimo, e a tal fine lo appendevano al collo de' fanciulli a modo di amuleto. Il che anche la loro religione avea confermato, poichè giusta la testimonianza di Plinio al lib. xix. cap. 4 della St. Natur., le porte e gli orti erano consacrate contro le fascinazioni degl' invidiosi; ed i rimedi erano gli eretti peni dei Satiri.

Colei che vinta e stanca ec. La Ninfa Siringa, che fuggendo dalle amorose brame di Pane fu dagli Dei convertita in canna.

Colci che se' in Tessaglia èc. Dafne seguita da Apollo, e convertita in lauro.

Salamandra, animale somigliante alla tarantola ed alla lucerta, che ha il tergo sparso di lucenti macchie a guisa di stelle. Aristotele, Plinio ed Eliano recano mirabili cose su la forza del suo veleno. Il nostro Pocta fa la salamandra di natura ignea, e i citati antichi autori la fanno anzi di natura freddissima. Plinio, per omettere le parole degli altri due, al cap. 67 del lib. x. della St. Nat. cosi scrive: Salamandra, animal lacerti figura, stellatum, nunquam nisi maguis imbribus proveniens et serenitate deficiens. Huic tantus rigor, ut ignem tactum extinguat, non alio modo quam glacies. Convien dunque credere, che qui il Sanazzaro segua l'opinione degli Ebrei, i quali anzi narrano, che la salamandra e nasce dal fuoco, e vive in esso. La qual cosa certamente falsa può averla fatta imaginare il vedere che la salamandra appunto di natura freddissima resiste viva nel fuoeo, fiuchè non ha vomitato tutta la sanie, di cui abbonda. Lo Sponio attesta d'aver ve-

duto in Roma co'propri occhi una salamandra essere consunta dal fuoco. Anche Benvenuto Cellini scrive nella sua Vita d'aver veduto una salamandra nelle fiamme. Ecco il fatto descritto da lui medesimo con quella sua si bella naturalez-za, per la quale piacerà sempre la lettura di quella sua Vita a chiunque fornito di buon gusto ama le Lettere e le Arti; massime dopo che il giudiziosissimo Sig. Bibliotecario Carpani ce la diede emendata di molti errori, ed illustrata con note opportunissime sì per la lingua che pei fatti e per le persone che vi sono introdotte. Nella mia età di cinque anni in circa, così narra Benvenuto, essendo mio Padre in una nostra celletta, nella quale si era fatto il bucato, ed era rimusto un buon fuoco di querciuoli, Giovanni (questi è lo stesso suo Padre) con una viola in braccio cantava e sonava soletto intorno a. quel fuoco, perchè era molto freddo; e guardando in quel fuoco, a caso vide in mezzo a quelle più ardenti fiamme un animaletto come una lucertola, il quale si gioiva in quelle fiamme più vigorose. Subito avvedutosi di quel che era, sece chiamar la mia sorella e me, e mostratolo a noi bambini, a me diede una gran cestata, per la quale io molto mi misi a piangere; ed egli piacevolmente racchetatomi, mi disse così: sigliuoliu mio caro, io non ti do per male che tu abbia fatto, ma solo perchè tu ti ricordi che quella lucertolina, che tu vedi nel fuoco, si è una salamandra, quale non s'è mai veduta per altri, di che ci sia notizia veruna; e così mi baciò e mi dette certi quattrini. Che che però ne sia di queste proprietà della salamandra, cui io non vidi mai ne viva ne morta, posso ben dire, che non è da imitarsi il falso pensiero del nostro Poeta di far si che Montano chiami i pastori a prender il fuoco materiale da lui, che tutto è preso da un fuoco figurato, qual è quello dell'amore.

E gli alti monti ec. Virgilio nell'Egl. I.

Majoresque endunt ellis de montibus umbrae.

Il giorno festivo sacrato alla Dea de' pastori, dice, che ciascuno con diversi modi si sforzò d'onorar quella festa: nella quale andati al tempio, vide alcune belle pitture; ed entrati dentro, il sacerdote fece dopo il sacrifizio orazione alla Dea. Quindi passati in una pianura, dove erano alcune pastorelle, introduce Galizio a lodare il giorno, che nacque la sua Amaranta.

#### PROSA TERZA.

Già si tacevano i due pastori dal cantare espediti; quando tutti da sedere levati, lasciando Uranio quivi con due compagni, ne ponemmo a seguitare le pecorelle, che di gran pezza avanti sotto la guardia de' fedelissimi cani si erano avviate; e non ostante che i fronzuti sambuchi coverti di fiori odoriferi l'ampia strada quasi tutta occupassero, il lume della luna era sì chiaro, che non altrimenti che se giorno stato fesse, ne mostrava il cammino; e così passo passo seguitandole, andavamo per lo silenzio della serena notte ragionando delle canzoni cantate, e commendando maravigliosamente il novo cominciare di Montano, ma molto più il pronto e sicuro rispondere di Uranio, al quale niente il sonno, quantunque appena svegliato a cantare incominciasse, delle merite lode scemare potuto avea. Perchè ciascuno ringraziava li benigni Dii, che a tanto diletto ne aveano sì impensatamente guidati: e volta avveniva, che mentre noi per via andavamo così

parlando, i fiochi fagiani per le loro magioni cantavano, e ne faceano sovente, per udirli, lasciare interrotti i ragionamenti, li quali assai più dolci a tal maniera ne pareano, che se senza si piacevole impaccio gli avessimo per ordine continuati. Con cotali piaceri adunque ne riconducemmo alle nostre capanne, ove con rustiche vivande avendo prima cacciata la fame, ne ponemmo sovra l'usata paglia a dormire, con sommo desiderio aspettando il novo giorno, nel quale solennemente celebrar si dovea la lieta festa di Pales veneranda Dea de pastori, per riverenza della quale, sì tosto come il sole apparve in Oriente, e i vaghi uccelli sovra li verdi rami cantarono, dando segno della vicina luce, ciascuno parimente levatosi cominciò ad ornare la sua mandra di rami verdissimi di quercie e di corbezzoli, ponendo in su la porta una lunga corona di frondi e di fiori di ginestre, e d'altri, e poi con fumo di puro solfo andò divotamente attorniando i saturi greggi, e purgandoli con pietosi preghi, che nessun male lor potesse nocere, nè dannificare. Per la qual cosa ciascuna capanna si udi risuonare di diversi istrumenti: ogni strada, ogni borgo, ogni trivio si vide seminato di verdi mirti. Tutti gli animali egualmente per la santa festa conobbero desiato riposo. I vomeri, i rastri, le zappe, gli aratri, e i gioghi similmente ornati di serti di novelli fiori mostrarono segno di piacevole ozio. Nè fu alcuno degli aratori, che per quel giorno pensasse di adoperare esercizio, ne lavoro alcuno; ma tutti lieti con dilettevoli ginochi intorno agl'inghirlandati buoi per li pieni presepi cau-

tarono amorose canzoni. Oltra di ciò li vagabondi fanciulli di passo in passo, con le semplicette verginelle si videro per le contrade esercitare puerili giuochi, in segno di comune letizia. Ma per poter mo divotamente offrire i voti fatti nelle necessità passate sovra i fumanti altari, tutti insieme di compagnia ne andammo al santo tempio: al quale per non molti gradi poggiati, vedemmo in su la porta dipinte alcune selve, e colli bellissimi, e copiosi di alberi fronzuti, e di mille varietà di fiori; tra i quali si vedeano molti armenti, che andavano pascendo, e spaziandosi per li verdi prati, con forse dieci cani d'intorno, che li guardavano; le pedate dei quali in su la polvere naturalissime si discernevano. De' pastori alcuni mungevano, altri tondevano lane, altri sonavano sampogne, e tali vi erano, che pareva, che cantando s'ingegnassero di accordarsi col suono di quelle. Ma quel, che più intentamente mi piacque di mirare, erano certe Ninse ignude, le quali dietro un tronco di castagno stavano quasi mezze nascose, ridendo di un montone, che per intendere a rodere una ghirlanda di quercia, che dinanzi agli occhi gli pendea, non si ricordava di pascere le erbe, che d'intorno gli stavano. In questo venivano quattro Satiri con le corna in testa, e piedi caprini, per una macchia di lentischi pian piano per prenderle dopo le spalle: di che elle avvedendosi, si mettevano in fuga per lo folto bosco, non schivando nè pruni, nè cosa, che lor potesse nocere: delle quali una, più che le altre presta, era poggiata sovra un carpino, e quindi con uno ramo lungo in mano si difendea:

le altre si erano per paura gittate dentro un fiume, e per quello fuggivano notando, e le chiare onde poco o niente lor nascondevano delle bianche carni. Ma poi che si vedevano campate dal pericolo, stavano assise dall'altra ripa affannate e anelanti, asciugandosi i baguati capelli, e quindi con gesti, e con parole pareva che increpare velessero coloro, che giungere non le avevano potuto. Ed in un de' lati vi era Apollo biondissimo, il quale appoggiato ad un bastone di salvatica oliva guardava gli armenti di Admeto alla riva d'un fiume; e per attentamente mirare due forti tori, che con le corna si urtavano, non si avvedea del sagace Mercurio, che in abito pastorale con una pelle di capra appiccata sotto al sinistro omero gli furava le vacche. Ed in quel medesimo spazio stava Batto palesatore del furto, trasformato in sasso, tenendo il dito disteso in gesto di dimostrante. E poco più basso si vedeva pur Mercurio, che sedendo ad una gran pietra con gonfiate guancie sonava una sampogna, c con gli occhi torti mirava una bianca vitella, vicina gli stava, e con ogni astuzia s'ingegnava d'ingannare l'occhiuto Argo. Dall'altra parte giaceva a piè d'un altissimo cerro un pastore addormentato in mezzo delle sue capre, ed un cane gli stava odorando la tasca, che sotto la testa tenea; il quale, perocchè la Luna con lieto occhio il mirava, stimai che Endimione fosse. Appresso di costui era Paris, che con la falce avea cominciato a scrivere Enone alla corteccia di un olmo, e per giudicare le ignude Dee, che dinanzi gli stavano, non la avea potuto ancora del tutto fornire. Ma quel, che

non men sottile a pensare, che dilettevole a vedere, era lo accorgimento del discreto pintore, il quale avendo fatta Giunone, e Minerva di tanto estrema bellezza, che ad avanzarle sarebbe stato impossibile, e diffidandosi di fare Venere sì bella, come bisognava, la dipinse volta di spalle, scusando il difetto con l'astuzia: e molte altre cose leggiadre e bellissime a riguardare, delle quali io ora mal mi ricordo, vi vidi per diversi luoghi dipinte. Ma entrati nel tempio, e all'altare pervenuti, ove la immagine della santa Dea si vedea, trovammo un sacerdote di bianca vesta vestito, e coronato di verdi fronde, siccome in si lieto giorno, ed in si solenne ufficio si richiedeva, il quale alle divine cerimonie con silenzio mirabilissimo ne aspettava: nè più tosto ne vide intorno al sacrificio ragunati, che con le proprie mani uccise una bianca agna, e le interiori di quella divotamente per vittima offerse nei sacrati fochi con odoriferi incensi, e rami di casti ulivi, e di teda, e di crepitanti lauri, insieme con crba Sabina: e poi spargendo un vaso di tepido latte, inginocchiato, e con le braccia distese verso l'Oriente così cominciò: O reverenda Dea, la cui maravigliosa potenzia più volte nei nostri bisogni si è dimostrata, porgi pietose orecchie ai preghi divotissimi della circonstante turba, la quale ti chiede umilmente perdono del suo fallo, se non sapendo avesse seduto, o pasciuto sotto alcuno albero, che saerato fosse; o se entrando per li inviolabili boschi avesse con la sua venuta turbate le sante Driade, e i semicapri Dii dai solazzi loro; e se per necessità di erbe avesse con l'importuna

falce spogliate le sacre selve de' rami ombrosi. per sovvenire alle famulente pecorelle, ovvero se quelle per ignoranza avessero violate le erbe de' quieti sepolcri, o turbati con li piedi i vivi fonti, corrompendo delle acque la solita chiarezza. Tu, Dea pietosissima, appaga per loro le Deità offese, dilungando sempre morbi ed infermità dai semplici greggi, e dai maestri di quelli : nè consentire, che gli occhi nostri non degni veggiano mai per le selve le vendicatrici Ninfe, nè la ignuda Diana bagnarsi per le fredde acque, nè di mezzo giorno il silvestre Fauno, quando da caecia tornando stanco, irato sotto ardente sole trascorre per li lati campi. Discaccia dalle nostre mandre ogni magica bestemmia, e ogn' incanto, che nocevole sia: guarda i teneri agnelli dal fascino de'malvagi occhi degl' invidiosi: conserva la sollicita turba degli animosi cani, sicurissimo sussidio ed aita delle timide pecore, acciocchè il numero delle nostre torme per nessuna stagione si sceme, nè si truove minore la sera al ritornare, che'l mattino all'uscire; nè mai alcun de' nostri pastori si veggia piangendo riportarne all'albergo la sanguinosa pelle appena tolta al rapace lupo. Sia lontana da noi la iniqua fame, e sempre erbe, e frondi, ed acque chiarissime da bere, e da lavarle ne soverchino; e d'ogni tempo si veggiano di latte e di prole abbondevoli, e di bianche e mollissime lane copiose, onde i pastori ricevano con gran letizia dilettevole guadaguo. E questo quattro volte detto, ed altre tante per noi tacitamente mormorato, ciascun per purgarsi lavatosi con acqua di vivo fiume le mani, indi di paglia accesi grandissi-

mi fuochi, sovra a quelli cominciammo tutti per ordine destrissimamente a saltare, per espiare le colpe commesse nei tempi passati. Ma porti i divoti preghi, e i solenni sacrifici finiti, uscimmo per un'altra porta ad una bella pianura coverta di pratelli delicatissimi, li quali, siccome io stimo, non erano stati giammai pasciuti nè da pecore, nè da capre, nè da altri piedi calcati, che di Ninfe: nè credo ancora che le susurranti api vi fossero andate a gustare i teneri fiori che vi erano; sì belli, e si intatti si dimostravano. Per mezzo dei quali trovammo molte pastorelle leggiadrissime, che di passo in passo si andavano facendo nove ghirlandette, e quelle in mille strane maniere ponendosi sovra li biondi capelli, si sforzava ciascuna con maestrevole arte di superare le dote della Natura. Fra le quali Galizio veggendo forse quella, che più amava, senza essere d'alcuno di noi pregato, dopo alquanti sospiri ardentissimi, sonandogli il suo Eugenio la sampogna, così soavemente cominciò a cantare, tacendo ciascuno.

# ANNOTAZIONI

#### alla Prosa Terza,

La lieta festa di Pales ec. Pale è la Dea de Pastori, cui alcuni tengono essere la stessa che Vesta, ed altri la stessa che Opi madre degli Dei. Le sue feste dette Palilie, Parilie, o Palirie, si celebravano dai Romani ai 21 d'Aprile, perchè credevano che in tal giorno fosse stata fondata dai Pastori la loro città. Properzio:

Urbi festus erat, dixère Palilia patres: Hic primus coepit moenibus esse dies. Anche i Pastori in particolar modo onoravano Pale, affinchè fosse loro propizia ed ai loro greggi. Il genere de sacrifici era che, accesi alcuni fasci di strame, i Pastori passavan sopra il fuoco saltando, e quindi bevevano e spargevano del latte, frutto della pecora. In cotale annua festa di Pale, era anche costume di purgare i greggi ed i pastori nel modo che qui accenna lo stesso Sanazzaro; il quale forse ciò scrivendo aveva in mente i versi di Tibullo.

Hic ego pastoremque meum lustrare quotannis, Et placidam soleo spargere lacte Palem.

Ma quel che più intentamente mi piacque ec. Se non pensiamo che questo quadro fosse diviso, io non so come si possa vedere in un sol campo quattro Ninfe or ridere d'un capro che stoltamente rode un ramo pendente di quercia, lasciando di pascere le erbe, che gli stanno d'intorno, or tutte fuggire dai Satiri, or una ascendere un carpino, e l'altre gettarsi nel fiume, e poi assise sull'opposta ripa asciugarsi i capelli ec.

Ed in un de lati vi era Apollo ec. Apollo fu guardiano degli armenti del Re Admeto di Tesseglia alla riva del fiume Anfriso, per fuggire la collera di Giove. Mercurio gli rubò alcune vacche, senza esser veduto da alcuno, fuorche da Batto, al quale donò un vitello perchè non palesasse il furto. Apollo, accortosi quindi della mancanza delle vacche, ne chiese conto a Batto, promettendo di dargliene una. Batto lusingato dal maggior dono svelò il tutto, e fu perciò convertito in quella pietra, che si chiama pietra di paragone.

E poco più basso si vedeva pur Mercurio ec. Giove sopraggiunto da Giunone, mentre si trastullava con Io figliuola d'Inaco, trasformò la fanciulla in vacca. Giunone ancora sospettosa diè cotesta vacca ad Argo di cent'occhi, affinchè la custodisse. Mercurio, comandato da Giove gliela rapi addormentandolo colla dolcezza del suono, e tagliandogli la testa.

Endimione giudiziosamente si dipinge addormentato. Egli fu il vago di Diana: questa impetrò dal padre Giove grazia di quello ch' Endimione desiderasse, ed egli chiese di dormine in perpetue per poter perseverare importale.

mire in perpetuo per poter perseverare immortale.

Paris che con la falce ec. Prima che Paride s'innamorasse di Elena, amò grandemente Enone, una delle Ninfe Idee, e figliuola del fiume Cebrene.

#### EGLOGA TERZA.

Galizio solo.

Sovra una verde riva Di chiare e lucid' onde In un bel bosco di fioretti adorno Vidi di bianca oliva Ornato, e d'altre fronde Un pastor che 'n su l' alba a piè d' un orno Cantava il terzo giorno Del mese innanzi aprile; A cui li vaghi uccelli Di sopra gli arboscelli Con voce rispondean dolce e gentile: Ed ei rivolto al sole. Dicea queste parole: Apri l'uscio per tempo, Leggiadro almo Pastore, E sa vermiglio il ciel col chiaro raggio: Mostrane innanzi tempo Con natural colore Un bel fiorito e dilettoso maggio: Tien più alto il viaggio, Acciò che tua sorella Più che l'usato dorma; E poi per la sua orma Se ne venga pian pian ciascuna stella: Che, se ben ti rammenti, Guardasti i bianchi armenti. Valli vicine, e rupi, Cipressi, alni, ed abeti, Porgete orecchie alle mie basse rime; E non teman de'lupi Gli agnelli mansueti;

Ma torni il mondo a quelle usanze prime. Fioriscan per le cime I cerri in bianche rose; E per le spine dure Pendan l'uve mature: Sudin di mel le quercie alte e nodose; E le fontane intatte Corran di puro latte. Nascan erbette e fiori. E li sieri animali Lascin le lor asprezze e i petti crudi: Vengan li vaghi amori Senza fiammelle o strali Scherzando insieme pargoletti e ignudi: Poi con tutti lor studi Cantin le bianche ninfe. E con abiti strani Saltin Fauni e Silvani: Ridan li prati, e le correnti linfe; E non si vedau oggi Nuvoli intorno ai poggi. In questo di giocondo Nacque l'alma beltade, E le virtuti racquistaro albergo: Per questo il cieco mondo Conobbe castitade, La qual tant'anni avea gittata a tergo; Per questo io scrivo, e vergo I faggi in ogni bosco; Tal che omai non è pianta Che non chiami Amaranta; Quella ch' addolcir basta ogni mio tosco; Quella per cui sospiro, Per cui piango e m'adiro. Mentre per questi monti

Andran le fiere errando,

E gli alti pini arán pungenti foglie;

Mentre li vivi fonti

Correran mormorando

Nell'alto mar che con amor li accoglie;

Mentre fra speme e doglie

Vivran gli amanti in terra;

Sempre fia noto il nome

Le man gli occhi e le chiome

Di quella che mi fa sì lunga guerra;

Per cui quest' aspra amara

Vita m'è dolce e cara.

Per cortesia, Cauzon, tu pregherai

Quel dì fausto ed ameno,

Che sia sempre sereno.

#### ANNOTAZIONI

# all' Egloga Terza.

Apri l'uscio per tempo ec. Galizio invoca il Sole, figliuolo di Latona e di Giove, e fratello di Diana, il quale come già si disse, fu Pastore di Admeto.

Ma torni il mondo ec., torni cioè alla bella età dell'oro.

Mentre per questi monti ec. È questo un vago modo d'esprimere un lungo tempo, nel quale debb'essere alcuna cosa, usato anche da Virgilio nell' Egl. v.

Dum juga montis aper, fluvios dum piscis amabit, Dumque thymo pascentur apes, dum rore cicadae, Semper honos, nomenque tuum, laudesque manebant. Con bella descrizion poetica dipigne le bellezze della Ninfa Amaranta, e'l solazzo suo in contemplarla; e facendo Elpino e Logisto propor premj per dare a chi vince cantando, gl' induce per giudicio di Selvaggio a cantare, e riceverne in premio la gloria.

#### PROSA QUARTA.

Piacque maravigliosamente a ciascuno il cantare di Galizio, ma per diverse maniere. Alcuni lodarono la giovenil voce piena di armonia inestimabile; altri il modo soavissimo e dolce, atto ad irretire qualunque animo stato fosse più ad amore ribello: molti commendarono le rime leggiadre, e tra rustici pastori non usitate; e di quelli ancora vi furono, che con più ammirazione estolsero l'acutissima sagacità del suo avvedimento; il quale cestretto di nominare il mese a' greggi ed a' pastori dannoso, siccome saggio del sinistro augurio in sì lieto giorno, disse il mese innanzi Aprile. Ma io. che non men desideroso di sapere chi questa Amaranta si fosse, che di ascoltarne l'amorosa cauzone era vago, le orecchie alle parole dello innamorato pastore, e gli occhi ai volti delle belle giovanette teneva intentissimamente fermati, stimando per li movimenti di colei, che dal suo amante cantare si udiva, poterla senza dubitazione alcuna comprendere; e con accorto sguardo or questa, or quella riguardando, ne vidi una, che tra le belle bellissima giudicai; li cui capelli erano da un sottilissimo velo co-

verti, di sotto al quale due occhi vaghi e lucidissimi scintillavano, non altrimenti che le chiare stelle sogliono nel sereno e limpido cielo fiammeggiare; e'l viso alquanto più lunghetto che tondo, di bella forma, con bianchezza non spiacevole, ma temperata, quasi al bruno declinando, e da un vermiglio e grazioso colore accompagnato riempieva di vaghezza gli occhi, che 'l miravano: le labbra erano tali, che le mattutine rose avanzavano; fra le quali, ogni volta che parlava, o sorrideva, mostrava alcuna parte de' denti, di tanto strana e maravigliosa leggiadria, che a niun' altra cosa, che ad orientali perle gli avrei saputo assomigliare: quindi alla marmorea e delicata gola discendendo, vidi nel tenero petto le picciole e giovenili mammelle, che a guisa di due rotondi pomi la sottilissima veste in fuori pingevano, per mezzo delle quali si discerneva una vietta bellissima, ed oltra modo piacevole a riguardare, la qual perocchè nelle secrete parti si terminava, di a quelle con più efficacia pensaremi fu cagione: ed ella delicatissima e di gentile e rilevata statura, andava per li belli prati con la bianca mano cogliendo i teneri fiori. De' quali avendo già il grembo ripieno, non più tosto ebbe dal cantante giovane udito Amaranta nominare, che abbandonando le mani e'l seno, e quasi essendo a se medesima uscita di mente, senz' avvedersene ella, tutti le caddero, seminando la terra di forse venti varietà di colori. Di che poi quasi ripresa accorgendosi, divenne non altrimenti vermiglia nel viso, che suole talvolta il rubicondo aspetto della incantata Luna, ovvero nello uscire del Sole la pur-

purea Aurora mostrarsi a'riguardanti. Onde ella, non per bisogno, credo, che a ciò la strignesse, ma forse pensando di meglio nascondere la sopravvenuta rossezza, che da donnesca vergogna le procedea, si bassò in terra da capo a coglierli, quasi come di altro non le calesse, sciegliendo i fiori bianchi dai sanguigni, e i persi dai violati. Dalla qual cosa io, che intento e sollicitissimo vi mirava, presi quasi per fermo argomento, colei dovere essere la pastorella, di cui sotto confuso nome cantare udiva: ma ella dopo breve intervallo di tempo, fattasi de' raccolti fiori una semplicetta corona, si mescolò tra le belle compagne; le quali similmente, avendo spogliato l'onore ai prati, e quello a se posto, altere con soave passo procedevano, siccome Najade, o Napee state fossero, e con la diversità de' portamenti oltra misura le naturali bellezze aumentavano. Alcune portavano ghirlande di ligustri con fiori gialli, e tali vermigli interposti: altre aveano mescolati i gigli bianchi e i porporini con alquante frondi verdissime di aranci per mezzo: quella andava stellata di rose, quell'altra biancheggiava di gelsomini; talche ognuna per se, e tutte insieme più a' divini spirti, che ad umane creature assomigliavano: per che molti con maraviglia diceano: o fortunato il posseditore di cotali bellezze! Ma veggendo elle il sole di molto alzato, e'l caldo grandissimo sopravvenire, verso una fresca valle piacevolmente insieme scherzando e motteggiandosi drizzarono i passi loro. Alla quale in brevissimo spazio pervenute, e trovativi i vivi fonti si chiari, che di purissimo cristallo pareano, cominciarono con le getide

acque a rinfrescarsi i belli volti, da non maestrevole arte rilucenti : e ritiratesi le schictte maniche insino al cubito, mostravano igaude le candidissime braccia, le quali non poca bellezza alle tenere e delicate mani sopraggiungevano. Per la qual cosa noi più divenuti volonterosi di vederle, senza molto indugiare, presso al luogo, ove elle stavano, ne avvicinammo, e quivi a piè d'un' altissima elcina ne ponemmo senza ordine alcuno a sedere. Ove come che molti vi fossero e in cetere, ed in sampone espertissimi, nondimeno alla più parte di noi piacque di volcre udire Logisto ed Elpino a pruova cantare, pastori belli della persona, e di età giovanissimi: Elpino di capre, Logisto di lanate pecore guardatore; ambiduo co' capelli biondi più che le mature spiche, ambiduo di Arcadia, ed cgualmente a cantare, ed a rispondere apparecchiati. Ma volendo Logisto non senza pregio contendere, depose una bianca pecora con due agnelli, dicendo: di questi farai il sacrificio alle Ninfe, se la vittoria del cantare fia tua; ma se quella li benigni Fati a me concederanno, il tuo domestico cervo per merito della guadagnata palma mi donerai. Il mio domestico cervo, rispose Elpino, dal giorno, che prima alla lattante madre il tolsi, insino a questo tempo lo ho sempre per la mia Tirrena riserbato, e per amor di lei con sollicitudine grandissima in continue delicatezze nudrito, pettinandolo sovente per li puri fonti, ed ornandogli le ramose corna con serti di fresche rose e di fiori : ond' egli avvezzato di mangiare alla nostra tavola, si va il giorno a suo diporto vagabondo errando per le selve, e poi quando

tempo gli pare, quantunque tardi sia, se ne ritorna alla usata casa, ove trovando me, che sollicitissimo lo aspetto, non si può veder sazio di lusingarmi, saltando, e facendomi mille giuochi d'intorno. Ma quel, che di lui più che altro mi aggrada, è che conosce ed ama sopra tutte le cose la sua donna, e pazientissimo sostiene di farsi porre il capestro, e di essere tocco dalle sue mani; anzi di sua volontà le para il mansucto collo al giogo, e tal fiata gli omeri all'imbasto; e contento di essere cavalcato da lei, la porta umilissimo per li lati campi senza lesione, o pur timore di pericolo alcuno : e quel monile, che ora gli vedi di marine conchiglie con quel dente di cinghiale, che a guisa di una bianca luna dinanzi al petto gli pende, ella per mio amore gliel pose, ed in mio nome gliel fa portare. Dunque questo non vi porrò io; ma il mio pegno sarà tale, che tu stesso, quando il vedrai, il giudicherai non che bastevole, ma maggiore del tuo. Primicramente io ti dipongo un capro, vario di pelo, di corpo grande, barbuto, armato di quattro corna, ed usato di vincere spessissime volte nell' urtare; il quale senza pastore basterebbe solo a conducere una mandra, quantunque grande fosse: oltra di ciò un nappo nuovo di faggio con due orecchie bellissime del medesimo legno, il quale da ingegnoso artefice lavorato tiene nel suo mezzo dipinto il rubicondo Priapo, che strettissimamente abbraccia una Ninfa, ed a mal grado di lei la vuol baciare: onde quella d'ira accesa, torcendo il volto indietro, con tutte sue forze intende a svilupparsi da lui, e con la manca mano gli squarcondato d'ogu'intorno d'una ghirlanda di verde pimpinella, legata con un brieve, che con-

> Da tal radice nasce Chi del mio mal si pasce.

tiene queste parole:

E giuroti per le Deità de' sacri sonti, che giammai le mie labbra nol toccarono, ma senpre l'ho guardato nettissimo nella mia tasca dall'ora, che per una capra e due grandi siscelle di premuto latte il comperai da un navigante, che nei nostri boschi venne da lontani paesi. Allor Selvaggio, che in ciò gindice era stato eletto, non volle che pegni si ponessero, dicendo, che assai sarebbe, se'l vincitore n'avesse la lode, e'l vinto la vergogna: e così detto, sa cenno ad Ofelia, che sonasse la sampogna, comandando a Logisto che cominciasse, e ad Elpino che alternando a vicenda rispondesse; per la qual cosa appena il suono su sentito, che Logisto con cotali parole il seguitò.

# ANNOTAZIONI

# alla Prosa Quarta.

Senza avvedersene ella ec. Questo passo senza dubbio fu imitato dal Tasso nell'Atto II. Scena 2 dell'Aminta, con non minore verità e leggiadria.

Ma mentre ella s'ornava, e vagheggiava, Rivolse gli occhi a caso, e si fu accorta, Ch'io di lei m'era accorta, e vergognando Rizzossi tosto, e i fior lasciò cadere.

Siccome Najade, o Napee. Gli antichi aveano riempiuto di divinità il mondo non che il cielo. Fra le divinità dunque di quaggiù le Najadi abitavan ne' fiumi, le Napee ne' fonti, le Driadi ne' boschi, l' Amadriadi negli alberi, l' Orcadi ne' monti, l' Innide ne' prati.

Piacque di voler udire Logisto ed Elpino ec. Qui il Sanaz-

zaro ha imitato o Virgilio nell' Egl. vu.

Forte sub arguta consederat ilice Daphnis; Compulerantque greges Corydon et Thyrsis in unum; Thyrsis oves, Corydon distentas lacte capellas, Ambo florentes aetatibus; Arcades ambo; Et cantare pares, et respondere parati.

#### o Teocrito nell' Idilio VI.

Dameta un giorno ed il bifolco Dafni, Marato mio, guidato a un luogo stesso Avean l'armento. Un era biondo, e l'altro Allora allora le rosate guancie
Di tenera lanugine vestia.
Sul margine d'un fonte ambo sdrajati,
Mentre puù ardenti il sol vibrava i rai,
Ambo così sciolser la voce al canto.

Il mio domestico cervo ec. Tutto il restante di questa Prosa è fatto ad imitazione dell'Egloga 111. di Virgilio, o dirò meglio ancora dell'Idilio 1. di Teocrito.

### LOGISTO ED ELPINO.

# Logisto.

Chi vuol udire i miei sospiri in rime, Donne mie care, e l'angoscioso pianto, E quanti passi tra la notte e'l giorno Spargeudo indarno vo per tanti campi; Legga per queste quercie e per li sassi, Che n'è già piena omai ciascuna valle.

Elpino.

Pastori, uccel nè fiera alberga in valle, Che non conosca il suon delle mie rime: Nè spelunca o caverna è fra gli sassi, Che non rimbombe al mio continuo pianto; Nè fior nè erbetta nasce in questi campi. Ch' io non la calchi mille volte il giorno. Logisto.

Lasso, ch' io, non so ben l'ora nè 'l giorno, Che fui rinchiuso in questa alpestra valle; Ne mi ricordo mai correr per campi

Libero o sciolto; ma piangendo in rime Sempre in fiamme son visso; e col mio pianto Ho pur mosso a pietà gli alberi e i sassi.

Elpino.

Monti selve fontane piagge e sassi Vo cercand'io, se pur potessi un giorno In parte rallentar l'acerbo pianto; Ma ben veggio or che solo in una valle Trovo riposo alle mie stanche rime, Che mormorando van per mille campi.

Logisto.

Fiere silvestre, che per lati campi Vagando errate, e per acuti sassi, Udiste mai si dolorose rime? Ditel per Dio. Udiste in alcun giorno O pur in questa ovver in altra valle Con sì caldi sospir sì lungo pianto? Elpino.

Ben mille notti bo già passate in pianto; Tal che quasi paludi ho fatto i campi; Alfin m'assisi in una verde valle, Ed una voce udii per mezzo i sassi Dirmi: Elpino, or s'appressa un lieto giorno, Che ti farà cantar più dolci rime.

Logisto.

O fortunato, che con altre rime Riconsolar potrai la doglia e'l pianto! Ma io lasso pur vo di giorno in giorno Nojando il ciel, non che le selve e i campi. Tal ch'io credo che l'erbe e i fonti e i sassi. Ed ogni uccel ne pianga in ogni valle. Elpino.

Deh, se ciò fosse, or qual mai piaggia o valle Udrebbe tante o sì soavi rime? Certo io farei saltare i boschi e i sassi, Siccom' un tempo Orfeo col dolce pianto: Allor si sentirebbon per li campi Tortorelle e colombe in ogni giorno.

Logisto.

Allora io chieggio che sovente il giorno Il mio sepolero onori in questa valle : E le ghirlande colte a' verdi campi, Al cener muto dia con le tue rime, Dicendo: alma infelice , che di pianto Vivesti un tempo, or posa in questi sassi.

Elpino.

Logisto, odanlo i siumi, odanlo i sassi, Ch' un lieto fausto avventuroso giorno, S'apparecchia a voltarti in riso il pianto; Se pur l'erbe ch'io colsi alla mia valle Non m'ingannaro, e l'incantate rime, Che di biade più volte han privi i campi.

Logisto.

Li ignudi pesci andran per secchi campi, E'I mar sia duro, e liquesatti i sassi, Ergasto vincerà Titiro in rime. La notte vedrà 'I sol, le stelle il giorno, Pria che gli abeti e i faggi d'esta valle Odan dalla mia bocca altro che pianto.

Elpino.

Se mai nom si nudri d'ira e di pianto, Quell'un fu' io; e voi 'l sapete, o campi: Ma pur sperando uscir dell'aspra valle Rinchiusa intorno d'alti e vivi sassi, E ripensando al ben che avrò quel giorno, Canto con la mia canna or versi or rime. Logisto.

Allor le rime mie sien senza pianto, Che 'l giorno non dia luce ai lieti campi, E i sassi teman l'aura in chiusa valle.

# ANNOTAZIONI

# all' Egloga Quarta.

Li ignudi pesci cc. Argomento cavato dall' impossibile spessissimo usato dai Poeti, i cui esempi giudico soverchio recare in mezzo. Osserva però come tutte queste idee benissimo capiscono in mente d'un pastorello innamorato.

Dopo diversi giuochi e spassi presi da' pastori per la strada, per consiglio di Opico, vecchio e savio, si riducono tutti intorno alla sepoltura del pastore Androgéo, le cui lodi essendo prima in bel parlamento recitate da un vaccaro, sono poi in una bella canzone dolcemente raccolte dal pastore Ergasto.

## PROSA QUINTA.

Lra già per lo tramontare del sole tutto l'occidente sparso di mille varietà di nuvoli, quali violati, quali cerulei, alcuni sanguigni, altri tra giallo e nero, e tali sì rilucenti per la ripercussione de raggi, che di forbito, e finissimo oto pareano; per che essendosi le pastorelle di pari consentimento levate da sedere intorno alla chiara fontana, i duo amanti posero fine alle loro cauzoni: le quali siccome con maraviglioso silenzio erano state da tutti udite, così con grandissima ammirazione furono da ciascuno egualmente commendate, e massimamente da Selvaggio, il quale non sapendo discernere quale fosse stato più prossimo alla vittoria, amboduo giudicò degni di somma lode. Al cui giudicio tutti consentimmo di comune parere; e senza poterli più commendare, che commendati ne gli avessimo, parendo a ciascuno tempo di dovere omai ritornare verso la nostra villa, con passo lentissimo, molto degli avuti piaceri ragionando, in cammino ne mettemmo. Il quale, avvegnachè per l'asprezza dell'incolto paese più montuoso, che piano fos-

se, nondimeno tutti gli boscherecci diletti, che per simili luoghi da festevole e lieta compagnia prender si puoteno, ne diede ed amministrò quella sera. E primieramente avendosi nel mezzo dell'andare ciascuno trovata la sua piastrella, tirammo ad un certo segno; al quale chi più si avvicinava, era, siccome vincitore, per alquanto spazio portato in su le spalle da colui, che perdea; a cui tutti con lieti gridi andammo applaudendo d'intorno, e facendo maravigliosa festa, siccome a tal giuoco si richiedea. Indi di questo lasciandone, prendemmo chi gli archi, e chi le fionde, e con quelle di passo in passo scoppiando, e traendo pietre, ne diportammo; posto che con ogni arte ed ingegno i colpi l'un dell'altro si sforzasse di superare. Ma discesi nel piano, e i sassosi monti dopo le spalle lasciati, come a ciascun parve, novelli piaceri a prendere rincominciammo; ora provandone a saltare, ora a dardeggiare con li pastorali bastoni, ed ora leggierissimi a correre per le spiegate campagne; ove qualunque per velocità primo la disegnata meta toccava, era di frondi di pallidi ulivi onorevolmente a suon di sampogna coronato per guiderdone. Oltra di ciò (siccome tra boschi spesse volte addiviene) movendosi d'una parte volpi, d'altra cavriuoli saltando, e quelli in qua e in là co'nostri cani seguendo, ne trastullammo insino che agli, usati alberghi da' compagni, che alla lieta cena n'aspettavano, fummo ricevuti: ove dopo molto giuocare, essendo gran pezza della notte passata, quasi stanchi di piacere, concedemmo all'esercitate membra riposo. Nè più tosto la bella Aurora cacciò le notturne stelle, e'l cristato

gallo col suo canto salutò il vicino giorno, significando l'ora, che gli accoppiati buoi sogliono alla fatica usata ritornare; ch'un de pastori prima di tutti levatosi andò col rauco corno tutta la brigata destando; al suono del quale ciascuno lasciando il pigro letto, si apparecchiò con la biancheggiante alba alli novi piaceri; e cacciati dalle mandre li volonterosi greggi, e postine con essi in via, li quali di passo in passo con le loro campane per le tacite selve risvegliavano i sonnacchiosi uccelli, andavamo pensosi immaginando, ove con diletto di ciascuno avessimo comodamente potuto tutto il giorno pascere, e dimorare. E mentre così dubitosi andavamo, chi proponendo un luogo, e chi un altro, Opico, il quale era più che gli altri vecchio, e molto stimato fra pastori, disse: Se voi vorrete ch' io vostra guida sia, io vi menerò in parte assai vicina di qui, e certo al mio parere non poco dilettosa; della quale non posso non ricordarmi a tutte ore, perocchè quasi tutta la mia giovanezza in quello tra suoni e canti felicissimamente passai: e già i sassi, che vi sono, mi conoscono, e sono ben inseguati di rispondere agli accenti delle voci mie: ove, siccome io stimo, troveremo molti alberi, nei quali io un tempo, quando il sangue mi era più caldo, con la mia falce scrissi il nome di quella, che sovra tutti li greggi amai; e credo già che ora le lettere insieme con gli alberi siano cresciute; onde prego gli Dii, che sem-pre le conservino in esaltazione e fama eterna di lei. A tutti egualmente parve di seguitare il consiglio di Opico, e ad un punto al suo volere rispondemmo essere apparecchiati. Nè guari Sanazzaro

oltra a duo milia passi andati fummo, che al capo d'un fiume chiamato Erimanto pervenimmo; il quale da piè d'un monte per una rottura di pietra viva con un romore grandissimo e spaventevole, e con certi bollori di bianche schiume si caccia fore nel piano, e per quello trascorrendo, col suo mormorio va fatigando le vicine selve: la qual cosa di loutano a chi solo vi andasse, porgerebbe di prima intrata paura inestimabile: e certo non senza cagione; conciossiacosachè per comune opinione de circunstanti popoli si tiene quasi per certo, che in quel luogo abitino le Ninfe del paese, le quali per porre spavento agli animi di coloro, che approssimare vi si volessero, facciano quel suono così strano ad udire. Noi, perchè stando a tale strepito non avriamo potuto nè di parlare, nè di cantare prendere diletto, cominciammo pian piano a poggiare il non aspro monte, nel quale erano forse mille tra cipressi e pini sì grandi, e sì spaziosi, che ognun per se avrebbe quasi bastato ad ombrare una selva: e poi che fummo alia più alta parte di quello arrivati, essendo il sole di poco alzato, ne ponemmo confusamente sovra la verde erba a sedere; ma le pecore, e le capre, che più di pascere, che di riposarsi erano vaghe, cominciarono ad andarsi appicciando per luoghi inaccessibili ed ardui del selvatico monte, quale pascendo un rubo, quale un arboscello, che allora tenero spuntava dalla terra: alcuna si alzava per prendere un ramo di salce; altra andava rodendo le tenere cime di guercinole, e di cerretti; molte bevendo per le chiare fontane, si rallegravano di vedersi specchiate dentro

di quelle, in maniera che, chi di lontano vedute le avesse, avrebbe di leggiero potuto credere che pendessero per le scoverte ripe. Le quali cose mentre noi taciti con attento occhio miravamo, non ricordandone di cantare, nè di altra cosa, ne parve subitamente da lungi udire un suono come di piva e di naccari, mescolato con molti gridi e voci altissime di pastori; per che alzatine da sedere, rattissimi verso quella parte del monte, onde il romore si sentiva, ne drizzammo, e tanto per lo inviluppato bosco andammo, che a quella pervenimmo. Ove trovati da dieci vaccari, che intorno al venerando sepolcro del pastore Androgéo in cerchio danzavano, a guisa che sogliono sovente i lascivi Satiri per le selve la mezza notte saltare, aspettando che dai vicini fiumi escano le amate Ninfe, ne ponemmo con loro insieme a celebrare il mesto officio. De' quali un più che gli altri degno stava in mezzo del ballo presso all'alto sepolero in uno altare nuovamente fatto di verdi erbe: e quivi, secondo lo antico costume, spargendo duo vasi di novo latte, duo di sacro sangue, e duo di fumoso e nobilissimo vino, e copia abbondevole di tenerissimi fiori di diversi colori; ed accordandosi con scave e pietoso modo al suono della sampogna, e de naccari, cantava distesamente le lodi del sepolto pastore: Godi, godi, Androgéo, e se dopo la morte alle quiete anime è concesso il sentire, ascolta le parole nostre; e i solenni onori, i quali ora i tuoi bifolchi ti rendono, ovunque felicemente dimori, benigno prendi ed accetta. Certo io credo che la tua graziosa anima vada ora attorno a queste selve volando, e ve-

da e senta puntualmente ciò, che per noi oggi in sua ricordazione si fa sovra la nova sepultura. La qual cosa se è pur vera, or come può egli essere, che a tanto chiamare non ne risponda? Deh tu solevi col dolce suono della tua: sampogna tutto il nostro bosco di dilettevole armonia far lieto: come ora in picciol laogo rinchiuso, tra freddi sassi sei costretto di giacere in eterno silenzio? Tu con le tue parole dolcissime sempre rappacificavi le questioni de'litiganti pastori: come ora gli hai, partendoti, lasciati dubbiosi e scontenti oltra modo? O nobile padre e maestro di tutto il nostro stuolo, ove pari a te il troveremo? i cui ammaestramenti seguiremo noi? sotto quale disciplina vivremo ormai sicuri? Certo, io non so chi ne fia per lo innanzi fidata guida nei dubbiosi casi. O discreto pastore, quando mai più le nostre selve ti vedranno? quando per questi monti fia mai amata la giustizia, la drittezza del vivere, e la riverenza degli Dii? le quali cose tutte si nobilmente sotto le tue ali fiorivano; per maniera che forse mai in nessua tempo il reverendo Termino segnò più egualmente gli ambigui campi, che nel tuo. Oimè chi nei nostri boschi omai canterà le Ninfe? chi ne darà più nelle nostre avversità fedel consiglio, e nelle mestizie piacevole conforto e diletto, come tu facevi cantando sovente per le rive de' correnti fiumi dolcissimi versi? Oimè che appena i nostri armenti sanno senza la tua sampogna pascere per li verdi prati; li quali mentre vivesti solevano si dolcemente al suono di quella ruminare l'erbe sotto le piacevoli ombre delle fresche elcine. Oimè che nel tuo dipartire si partirono insieme con teco da questi campi tutti i nostri Dii: e quante volte dopo abbiamo fatto pruova di seminare il candido frumento, tante in vece di quello avemo ricolto lo infelice loglio con le sterili avene per li sconsolati solchi; ed in luogo di viole, e d'altri fiori sono usciti pruni con spine acutissime e velenose per le nostre campagne. Per la qual cosa, pastori, gittate erbe e fronde per terra, e di ombrosi rami coprite i freschi fonti; perocchè così vuole che in suo onore si faccia il nostro Androgéo. O felice Androgéo, addio eternamente, addio. Ecco che il pastorale Apollo tutto festivo ne viene al tuo sepolero per adornarti con le sue odorate corone; e i Fauni similmente con le inghirlandate cerna, e carichi di silvestri doni, quel che ciascun può, ti portano; de' campi le spiche, degli arbusti i racemi con tutti i pampini, e di ogni albero maturi frutti: ad invidia dei quali le convicine Ninfe, da te per addietro tanto amate e riverite, vengono ora tutte con canestri bianchissimi, pieni di siori e di pomi odoriferi a renderti i ricevuti onori: e quel che maggiore è, e del quale più eterno dono alle sepolte ceneri dare non si può, le Muse ti donano versi, versi ti donano le Muse, e noi con le nostre sampogne ti cantiamo, e canteremo sempre, mentre gli armenti pasceranno per questi boschi: e questi pini, e questi cerri, e questi platani, che d'intorno ti stanno, mentre il Mondo sarà, susurreranno il nome tuo: e i tori parimente con tutte le paesane torme in ogni stagione avranno riverenza alla tua ombra, e con alte voci muggendo ti chiameranno per le 54 rispondenti selve; talchè da ora innanzi sarai sempre nel numero de'nostri Dii; e siccome a Bacco, ed alla santa Cerere, così ancora a'tuoi altari i debiti sacrifizi, se sarà freddo, faremo al fuoco; se caldo, alle fresche ombre: e prima i velenosi tassi suderanno mele dolcissimo, e i dolci fiori il faranno amaro; prima d'inverno si mieteranno le biade, e di estate coglieremo le nere olive, che mai per queste contrade si taccia la fama tua. Queste parole finite, subitamente prese a sonare una soave cornamusa, che dopo le spalle gli pendea; alla melodia della quale Ergasto, quasi con le lacrime su gli occhi, così aperse le labbra a cantare.

## ANNOTAZIONI

alla Prosa Quinta.

E già i sassi che vi sono ec. Il pensiero è tolto da Virgilio nell'Egl. 1.

Formosam resonare doces Amaryllida silvas;
ovvero nell' Egl. x.

Ipsi laetitiae voces ad sidera jactant Intonsi montes; ipsae jam carmina rupes, Ipsa sonant arbusta.

E credo già che le lettere ec. Virgilio nell' Egl. x.

.... tenerisque meos incidere amores Arboribus: crescent illae, crescetis, amores.

Il Tasso nell' Aminta Atto 1. Sc. 1.

Lo scrisse in mille piante, e con le piante Crebbero i versi, Erimanto. Fra i monti più celebri dell' Arcadia abbiamo notato sotto la Prosa Prima, che v'ha l' Erimanto. Or sappia

che ivi è un fiume, che porta lo stesso nome.

Quale pascendo un rubo ec. Questo muoversi de pastori al sorgere del giorno, questo poggiare il monte, e questo vagare del gregge in pascendo è tolto da Virgilio nel Culice:

Igneus aethereas jam sol penetrarat in arces, Candidaque aurato quatiebat lumina curru. Crinibus et roseis tenebras Aurora fugabat. Propulit e stabulis ad pabula laeta capellas. Pastor, et excelsi montis juga summa petivit: Lurida qua patulos velabant gramina colles. Jam silvis, dumisque vagae, jam vallibus abdunt Corpora: jamque omni celeres e parte vagantes Scrupea desertae perrepunt ad cava rupis. Tondentur tenero viridantia gramina morsu: Pendula projectis carpuntur et arbuta ramis: Densaque virgultis avide labrusca petuntur. Haec suspensa rapit carpente cacumina morsu Vel salicis lentae, vel quae nova nascitur alnus: Haec teneras fruticum sentes rimatur: at illa Imminet in rivi praestantis imaginis undam.

Spargendo duo vasi ec. Virgilio nel lib. v. dell'En. disse la stessa cosa di Enea al sepolero del padre Anchise:

> Hic duo rite mero libans cachesia Baccho Fundit humi, duo lacte novo, duo sanguine sacro; Purpureosque jacit flores, ac talia fatur ec.

Il reverendo Termino. È questi il Dio de' confini, dagli antichi con grande venerazione onorato. Vedi Ovidio nel lib. II. de' Fasti, che ne descrive i sacrifici, chiamati Terminali.

E quante volte abbiamo satto pruove ec. Virgilio nell'Egl. v.

Grandia saepe quibus mandavimus hordea sulcis, Infelix lolium, et steriles nascuntur avenae: Pro molli viola, pro purpureo narcisso Carduus et spinis surgit paliurus acutis.

Pastori, gittate erbe e fronde per terra ec. Virgilio parimenti nell'Egl. v.

Spargite humum foliis, inducite fontibus umbras, Pastores.

Se sarà freddo, faremo al foco ec. Anche questo tolto da Virgilio nella stessa Egl. v.

Et multo imprimis hilarans convivia Baccho, Ante focum, si frigus erit, si messis, in umbra Vina novum fundam calathis Arvisia nectar.

I velenosi tassi. Il tasso è un albero simile all'abete, o più tosto al larice per essere sempre verdeggiante. È copioso nell'Austria, nell' Ungheria, nella Dania, nell' Elvezia. Serviva a far balestre ed archi. Fa certe coccole rosse, che dicono essere venenose, e alcuni vogliono che dal vocabolo tasso, cambiato l'a in o siasi detto tossico, per dir veleno in genere.

# EGLOGA QUINTA.

Ergasto sovra la sepultura.

Llma beata e bella. Che da'legami sciolta Nuda salisti ne'superni chiostri, Ove con la tua stella Ti godi insieme accolta; E lieta ivi schernendo i pensier' nostri, Quasi un bel sol ti mostri Tra li più chiari spirti; E coi vestigi santi Calchi le stelle erranti: E tra pure fontane e sacri mirti Pasci celesti greggi, E i tuoi cari pastori indi correggi. Altri monti, altri piani, Altri boschi e rivi Vedi nel cielo, e più novelli fiori: Altri Fauni e Silvani Per luoghi dolci estivi Seguir le ninfe in più felici amori. Tal fra soavi odori Dolce cantando all'ombra Tra Dafni e Melibeo Siede il nostro Androgéo; E di rara dolcezza il cielo ingombra, Temprando gli elementi Col suon de novi inusitati accenti. Quale la vite all' olmo, Ed agli armenti il toro, E l'ondeggiauti biade a' lieti campi; Tale la gloria e'l colmo Fostù del nostro coro.

Ahi cruda morte, e chi fia che ne scampi, Se con tue fiamme avvampi
Le più elevate cime?
Chi vedrà mai nel mondo
Pastor tanto giocondo,
Che cantando fra noi sì dolci rime
Sparga il bosco di fronde,
E di bei rami induca ombra su l'onde?

E di bei rami induca ombra su l'onde

Pianser le sante Dive

La tua spietata morte;
I fiumi il sauno e le spelunche e i faggi:
Pianser le verdi rive,
L'erbe pallide e smorte;
E'l sol più giorni non mostrò suoi raggi:
Nè gli animai selvaggi
Usciro in alcun prato;
Nè greggi andár per monti,
Nè gustaro crbe o fonti:
Tanto dolse a ciascun l'acerbo fato;
Tal che al chiaro ed al fosco,
Androgéo Androgéo sonava il bosco.

Dunque fresche corone
Alla tua sacra tomba,
E voti di bifolchi ognor vedrai;
Tal che in ogui stagione,
Quasi nova colomba,
Per bocche de' pastor' volando andrai;
Nè verrà tempo mai,
Che'! tuo bel nome estingua,
Mentre serpenti in dumi
Saranno, e pesci in fiumi.
Nè sol vivrai nella mia stanca lingua;
Ma per pastor diversi
In mille altre sampogne e mille versi.

Se spirto alcun d'amor vive fra voi, Quercie frondose e folte, Fate ombra alle quiete ossa sepolte.

# ANNOTAZIONI

all' Egloga Quinta.

Fostà, fosti tu.

Le sante Dive, cioè le Muse.

Androgéo, Androgéo. Senti quanto non esprime questa ripetizione di nome, che fa il bosco. Virgilio nell' Egl. v.

.... ipsae jam carmina rupes
Ipsa sonant arbusta: Deus, Deus ille, Menalca.

Giunto Carino fra la lieta brigata de pastori, è invitato Opico vecchio a cantare: il quale, secondo l'usò de vecchi lodando il passato, e biasimando l'avvenire, canta con Serrano.

### PROSA SESTA.

Mentre Ergasto cantò la pietosa canzone, Fronimo sovra tutti i pastori ingegnosissimo la scrisse in una verde corteccia di faggio; e quella di molte ghirlande investita appiccò ad un albero, che sovra la bianca sepoltura stendeva i rami suoi. Per la qual cosa essendo l'ora del desinare quasi passata, n'andammo presso d'una chiara fontana, che da piè d'un altissimo pino si movea, e quivi ordinatamente cominciammo a mangiare le carni de sacrificati vitelli, e latte in più maniere, e castagne mollissime, e di quei frutti, che la stagione concedeva; non però senza vini generosissimi, e per molta vecchiezza odoriferi, ed apportatori di letizia nei mesti cuori: ma poi che con l'abbondevole diversità de'cibi avemmo sedata la fame. chi si diede a cantare, chi a narrare favole, alcuni a giuocare, molti sopravvinti dal souno si addormirono. Finalmente io (al quale e per l'allontananza della cara patria, e per altri giusti accidenti, ogni allegrezza era cagione d'infinito dolore) mi cra gittato a piè d'un albero, doloroso e scontentissimo oltra modo. quando vidi discosto da noi forse ad un tratto di pietra venire con frettolosi passi un pastore

nell'aspetto giovanissimo, avvolto in un mautarro di quel colore, che sogliono essere le grue: al sinistro lato del quale pendea una bella tasca d'un picciolo cuojo di abortivo vitello, e sopra le lunghe chiome, le quali più che'l giallo della rosa biondissime dopo le spalle gli ricadevano, aveva uno irsuto cappello, fatto, siccome poi mi avvidi, di pelle di lupo, e nella destra mano un bellissimo bastone con la punta guarnita di novo rame; ma di che legno egli era comprendere non potei; conciossiacosachè se di corniolo stato fosse, ai nodi eguali l'avrei potuto conoscere; se di frassino, co di bosso, il colore me lo avrebbe manifestato: ed egli veniva tale, che veracissimamente pareva il Trojano Paris, quando nelle alte selve tra semplici armenti in quella prima rusticità dimorava con la sua Ninfa, coronando sovente i vincitori montoni. Il quale, poi che in brieve spazio presso a me, ove alcuni giuocavano al bersaglio, fu giunto, domando a quei bifolchi, se una sua vacca di pel bianco con la fronte nera veduta avessero, la quale altre volte fuggendo era avvezzata di mescolarsi fra li loro tori. A cui piacevolmente fu risposto, che non gli fosse noja tanto indugiarsi con esso noi, che'l meridiano caldo sopravvenisse; conciossiacosachè in su quell'otta avean per costume gli armenti di venirsene tutti a ruminare le mattutine erbe all'ombra de' freschi alberi: e questo non bastando, vi mandarono un loro famigliare, il quale, perocchè peloso molto, e rusticissimo nomo era, Ursacchio per tutta Arcadia era chiamato, che costui la dovesse in quel mezzo andare per ogni luogo cercando, e quella

trovata conducere ove noi eravamo. Allora Carino, che così avea nome colui, che la bianca vacca smarrita avea, si pose a sedere sovra un tronco di faggio, che dirimpetto ne stava: e dopo molti ragionamenti al nostro Opico voltatosi, il pregò amichevolmente, che dovesse cantare; il quale così mezzo sorridendo rispose: Figliuol mio, tutte le terrene cose, e l'animo ancora, quantunque celeste sia, ne portano seco gli anni, e la divoratrice età. E mi ricorda molte volte, fanciullo, da che il sole usciva insino che si coricava, cantare senza punto stancarmi mai; ed ora mi sono usciti di mente tanti versi; anzi peggio, che la voce tuttavia mi vien mancando, perocchè i lupi prima mi videro, ch'io di loro accorto mi fossi: ma posto che i lupi di quella privato non mi avessero, il capo canuto, e'l raffreddato sangue non comanda ch' io adopri ciò, che a' giovani si appartiene: e già gran tempo è, che la mia sampogna pende al silvestre Fauno. Nientedimeno qui sono molti, che saprebbono rispondere a qualunque pastore più di cantare si vanta; li quali potranno appieno in ciò, che a me domandate, soddisfarvi. Ma come che degli altri mi taccia, li quali son tutti nobilissimi, e di grande sapere; qui è il nostro Serrano, che veramente, se Titiro, o Melibeo lo udissero, non potrebbono sommamente non commendarlo; il quale e per vostro, ed anco per nostro amore, se grave al presente non gli fia, canterà, e daranne piacere. Allora Serrano rendendo ad Opico le debite grazie, gli rispose: Quantunque il più insimo, e'l meno eloquente di tutta questa schiera meritamente dir mi possa; nondimeno per non usare officio di uomo ingrato a chi, perdonimi egli, contra ogni dovere di tanto onore mi reputò degno, io mi sforzerò, in quanto per me si potra, di obbedirlo. E perchè la vacca da Carino smarrita mi fa ora rimembrare di cosa, che poco mi aggrada; di quella intendo cantare: e voi, Opico, per vostra umanità, lasciando la vecchiezza e le scuse da parte, le quali al mio parere son più soverchie, che necessarie, mi risponderete: e cominciò.

### ANNOTAZIONI

### alla Prosa Sesta.

Il Trojano Paris ec. Paride, figliuolo di Priamo e di Ecuba, avanti di rapir Elena, e d'essere perciò cagione della guerra, che i Greci fecero a Troja, fu pastore sul monte Ida, ove s'innamorò di Enone, dalla quale ebbe due figliuoli, Dafni, ed Ideo, ed ove essendo giustissimo nello sciegliere le controversie, s'acquistò sì grande fama di giustizia, che Giundue, Pallade e Venere lo scelsero per giudice della quistione chi tra foro fosse la più bella.

Perocchè i lupi prima mi videro ec. Questo è detto secondo la

Perocchè i lupi prima mi videro ec. Questo è detto secondo la volgare antichissima opinione che quello a cui manchi la voce, o abbia veduto il lupo, o sia stato veduto dal lupo. Vir-

gilio così nell' Egl. ix.

Omnia sert aetas, animum quoque. Saepe ego longos Cantando puerum memini me condere soles: Nunc oblita mihi tot carmina: vox quoque Moerim Jam sugit ipsa: lupi Moerim videre priores.

Da tale falsa opinione nacque il proverbio, lupus in fabula, quando sopraggiungendo una persona, della quale parliamo, ci toglie la facoltà di continuare il nostro discorso.

#### SERRANO ED OPICO.

### Serrano.

Quantunque, Opico mio, sii vecchio e carico Di senno e di pensier che'n te si covano, Deh piangi or meco, e prendi il mio rammarico. Nel mondo oggi gli amici non si trovano:

La fede è morta, e regnano le 'nvidie;

E i mai costumi ognor più si rinnovano.

Regnan le voglie prave e le perfidie

Per la roba mal nata che gli stimula,

Tal che'l figliuolo al padre par che insidie.

Tal ride del mio ben, che'l riso simula;

Tal piange del mio mal, che poi mi lacera

Dietro le spalle con acuta limula.

Onico.

L'invidia, figliuol mio, se stessa macera, E si dilegua come agnel per fascino, Che non gli giova ombra di pino o d'acera. Serrano.

Il pur dirò, così gli Dii mi lascino Veder vendetta di chi tanto affondami, Prima che i mietitor le biade affascino:

E per l'ira sfogar ch'al core abbondami, Così 'l veggia cader d' un olmo, e frangasi, Tal ch'io di gioja e di pietà confondami.

Tu sai la via che per le piogge affangasi: Ivi s'ascose, quando a casa andavamo, Quel che tal viva, che lui stesso piangasi.

Nessun vi riguardò perchè cantavamo; Ma innanzi cena venne un pastor subito Al nostro albergo quando al foco stavamo, E disse a me: Serran, vedi ch'io dubito, Che tue capre sian tutte; ond'io per correre Ne caddi sì, ch'ancor mi dole il cubito.

Deh se qui fosse alcuno a cui ricorrere Per giustizia potessi! or che giustizia? Sol Dio sel veda che ne può soccorrere.

Due capre e duo capretti per malizia Quel ladro traditor dal gregge tolsemi; Si signoreggia al mondo l'avarizia.

Io gliel direi; ma chi mel disse volsemi Legar per giuramento; ond' esser mutolo Convienmi: e pensa tu, se questo duolsemi.

Del furto si vantò poi ch'ebbe avutolo; Che sputando tre volte fu invisibile Agli occhi nostri; ond'io saggio riputolo.

Che se'l vedea, di certo era impossibile Uscir vivo da' cani irati e calidi, Ove non val che l'uom richiami o sibile.

Erbe e pietre mostrose e sughi palidi, Ossa di morti, e di sepoleri polvere, Magici versi assai possenti e validi

Portava indosso, che 'l facean risolvere In vento in acqua in picciol rubo o felice; Tanto si può per arte il mondo involvere. Opico.

Quest' è Protéo, che di cipresso in elice, E di serpente in tigre trasformavasi, E feasi or bove or capra or fiume or selice. Serrano.

Or vedi, Opico mio, se'l mondo aggravasi Di male in peggio; e deiti pur compiangere Pensando al tempo buon che ognor depravasi. Opico.

Quand' io appena incominciava a tangere

Da terra i primi rami, ed addestravami Con l'asinel portando il grano a frangere;

Il vecchio padre mio che tanto amavami, Sovente all' ombra degli opachi suberi Con amiche parole a se chiamavami:

E, come fassi a quei che sono impuberi, Il gregge m'insegnava di conducere, E di tosar le lane, e munger gli uberi.

Tal volta nel parlar soleva inducere

I tempi antichi, quando i buoi parlavano, Che'l ciel più grazie allor solea producere.

Allor i sommi Dii non si sdeguavano Menar le pecorelle in selva a pascere; E. com'or noi facemo, essi cantavano.

Nou si potea l'un uom ver l'altro irascere: I campi eran comuni, e senza termini;

E Copia i frutti suoi sempre fea nascere. Non era ferro, il qual par ch'oggi termini

L'umana vita; e non eran zizzanie,
Ond'avvien ch'ogni guerra e mal si germin

Ond'avvien ch'ogni guerra e mal si germini. Non si vedean queste rabbiose insanie;

Le genti litigar non si sentivano,

Per che convien che'l mondo or si dilanie.

I vecchi quando alfin più non uscivano Per boschi, o si prendean la morte intrepidi, O con erbe incantate ingiovanivano.

Non foschi o freddi, ma lucenti e tepidi Erano i giorni; e non s'udivan ulule, Ma vaghi uccelli dilettosi e lepidi.

La terra che dal fondo par che pulule Atri aconiti, e piante aspre e mortifere, Ond'oggi avvien che ciascun pianga ed ulule;

Era allor piena d'erbe salutifere, E di balsamo e 'ncenso lacrimevole, Di mirre preziose ed odorifere. Ciascun mangiava all'ombra dilettevole
Or latte e ghiande, ed or ginepri e morole.
O dolce tempo, o vita sollazzevole!

Pensando all'opre lor, non solo onorole Con le parole; ancor con la memoria Chinato a terra come sante adorole.

Ov'è il valore, ov'è l'antica gloria?
U'son or quelle genti? oimè son cenere,
Delle quai grida ogni famosa istoria.

I lieti amanti, e le fanciulle tenere Givan di prato in prato rammentandosi Il foco e l'arco del figlinol di Venere.

Nou era gelosia, ma sollazzandosi Movean i dolci balli a suon di cetera, E'n guisa di colombi ognor baciandosi.

O pura fede, o dolce usanza vetera! Or conosco ben io che 'l mondo instabile Tanto peggiora più, quanto più invetera.

Tal che ogni volta, o dolce amico affabile, Ch' io vi ripenso, sento il cor dividere Di piaga avvelenata ed incurabile. Serrano.

Deh, per Dio, non mel dir, deh non mi uccidere: Che s'io mostrassi quel ch'ho dentro l'anima, Farei con le sue selve i monti stridere.

Tacer vorrei; ma il gran dolor m'inanima Ch'io tel pur dica: or sai tu quel Lacinio? Oimè, ch'a nominarlo il cor si esanima.

Quel che la notte veglia, e'l gallicinio Gli è primo sonno, e tutti Cacco il chiamano, Perocchè vive sol di latrocinio.

Opico.

Oh oh, quel Cacco! o quanti Cacchi bramano
Per questo bosco! ancor che i saggi dicano,
Che per un falso mille buon s'infamano.

### Serrano.

Quanti nell'altrui sangue si nutricano!
I'l so, che'l pruovo, e col mio danno intendolo,
Tal che i miei cani indarno s'affaticano.
Opico.

Ed io per quel che veggio ancor comprendolo, Che son pur vecchio, ed ho curvati gli omeri In comprar senno, e pur ancor non vendolo.

O quanti interno a queste selve nomeri Pastori in vista buon, che tutti furano Rastri zappe sampogne aratri e vomeri!

D'oltraggio o di vergogna oggi non curano Questi compagni del rapace gracculo: In si malvagia vita i cuori indurano, Pur ch'abbian le man piene all'altrui sacculo.

## ANNOTAZIONI

# all Egloga Sesta.

L'invidia, figliuol mio, se stessa macera. Periandro diceva: Come la ruggine rode il ferro, così l'invidia consuma l'anima di colat, nel quale ella si trova. Onde Orazio nell'Ep. 2 del Lib. 1.

Invidus alterius rebus macrescit opimis; Invidia Siculi non invenere tyranni Majus tormentum.

Tutta quest' Egloga, dove si descrive l'innocenza de' tempi antichi, e la malizia che a quella è subentrata, è veramente bella.

Sputando tre volte su invisibile ec. Fra i moltissimi efsetti, in parte veri, e in parte salsi che lo sputo produce, e che Panio riferisce nel Cap. 4 del Lib. xxvin. della St. Nat., non trovo accennato questo di rendere invisibile alcuno; ma certamente il Sanazzaio avrà ciò detto, dietro qualche superstiziosa opinione o popolare, o tratta da que' tanti libri di sortilegi, che un tempo erano con grandissima avidità ricercati. Dal che ben si capisce, che la parola saggio qui usata equivale a mago, stregone, e simili,

Erbe e pietre mostrose ec. Chi amasse vedere quanto ne' tempi andati si credesse all'attività di queste cose, legga il libro Magie naturelle et cabalistique du Petit Albert, ove troverà abbondanti segreti di farsi amare, di rendersi invisibile, di cambiar i metalli men nobili ne' più nobili ec. ec. Sambra che tali fattucchierie siano state credute più a lungo in Francia ed in Germania, che in Italia. Di fatto quando i nostri Poeti non ebbero duopo di magie, o pel maraviglioso de' loro poemi, o per particolazzare il carattere di genti rozze, come qui fa il Sanazzaro, ben volentieri se ne rideano. Serva di prova la seguente Stanza del Navagero:

Udito ho dir che gran virtù si trova
Nelle parole, nell'erbe e ne'sassi.
Provato ho le parole, e non mi giova,
Perduto ho le parole, il tempo, e i passi.
Deliberato io son di fur la prova
D'un' insalata quando tu ci passi:
Se non mi gioverà quest' insalata,
Io giuro a Dio di darti una sassata.

Quest'è Protéo, cioè questi è simile a Proteo che ec. Proteo, Dio marino, che si cangiava in varie forme, e che da vertendo su detto anche Vertunno. Egli su creduto indovino; ma chi voleva sapere da lui le suture cose, era mestieri che lo legasse, perchè non issuggisse. Quindi Ovidio nel Lib. L. de'Fasti:

Decipiat ne te versis tamen ille figuris, Impediant geminas vincula firma manus.

Copia, Dea dell' ubertà e dell' abbondanza, che si suole dipingere con un corno, di cui escano fuori frutti d'ogni genere che la terra produce. Orazio nell' Od. xvn. del Lib. 1.

Manghit ad plenum benigno
Ruris honorum opulenta cornu.

Aconiti, plurale di aconito. Questa voce significa in ispezie quell'erba velenosa che oggi è detta elleboro nero; ma significa anche in genere qualunque erba velenosa. Secondo le favole chi disse che l'aconito divenne velenosa perchè fu tocca dalla nera spuna del Cerbero strascinato fuori dell'inferno da Ercole quando v'andò per liberare Alceste, chi la imaginò velenosa fin da principio, essendo nata dal sangue di Prometeo legato sul monte Caucaso.

E in guisa di colombi ognor baciandosi. Non posso ratte-

70 nermi dal riferire alcuni versi dell'Epigr. a Nina dello stesso Sanazzaro, in cui con Catulliana dilicatezza fa pur menzione del baciarsi delle colombe:

Nolo marmora muta, nolo pictos Dearum, Nina, basiare vultus: Sed totam cupio tenere linguam, Insertam humidulis meis labellis; Hanc et sugere; morsiunculasque Molles adjicere; et columbulorum In morem, teneros inire lusus, Ac blandum simul excitare murmur.

E tutti Cacco il chiamano. Lacinio è qui chiamato Cacco, perchè si vuol dire dal pastor Serrano, che colui si vivea di ladronecci, non meno che il mostro Cacco, che colle sue ruberie infestò tutta la campagna di Roma, e venne da ultimo ucciso per mano d'Ercole.

Domandato il Sanazzaro da Carino pastore dell' essere suo, risponde, e tratta in parte della sua nobiltà e casata: e poi nel resto si diffonde in raccontare il suo amore, e in che modo per la crudeltà della sua donna egli in gioventii si trovasse fuor di Napoli.

#### PROSA SETTIMA.

V enuto Opico alla fine del suo cantare non senza gran diletto da tutta la brigata ascoltato, Carino piacevolmente a me voltatosi, mi domandò, chi, e d'onde io era, e per qual cagione in Arcadia dimorava; al quale io dopo un gran sospiro, quasi da necessità costretto, così risposi: Non posso, grazioso pastore, senza noja grandissima, ricordarmi de' passati tempi; li quali, avvegna che per me poco lieti dir si possano, nientedimeno avendoli a raccontare ora che in maggior molestia mi trovo, mi saranno accrescimento di pena, e quasi uno inacerbire di dolore alla mal saldata piaga, che naturalmente rifugge di farsi spesso toccare; ma perchè lo sfogare con parole ai miseri suole alle volte essere alleviamento di peso, il dirò pure. Napoli, siccome ciascuno di voi molte volte può avere udito, è nella più fruttifera e dilettevole parte d'Italia, al lito del mare posta, famosa e nobilissima città, e di arme e di lettere felice, forse quant' alcun' altra, che al Mondo ne sia; la quale da' popoli di Calcidia venuti, sovra le vetuste ceneri della Sirena Partenope edificata, prese ed ancora ritiene il venerando nome della sepolta giovane. In quella dunque nacqui io, ove non da oseuro sangue, ma, se dirlo non mi si disconviene, secondo che per le più celebri parti di essa città le insegne de' miei predecessori chiaramente dimostrano, da antichissima e generosa prosapia disceso, era tra gli altri mici coetanei giovani forse non il minimo riputato: e lo avolo del mio padre dalla Cisalpina Gallia, benchè, se a' principi si riguarda, dalla estrema Ispagna prendendo origine, nei quali duo luoghi ancor oggi le reliquic della mia famiglia fioriscono, fu oltra alla nobiltà de maggiori per suoi propri gesti notabilissimo. Il quale capo di molta gente con la laudevole impresa del Terzo Carlo nell'Ausonico Regno venendo, meritò per sua virtù di possedere la antica Sinuessa con gran parte de campi Falerni, e i monti Massici, insieme con la picciola terra sovraposta al lito, ove il turbolento Volturno prorompe nel mare, e Linterno, benehè solitario, nientedimeno famoso per la memoria delle sacrate ceneri del divino Africano; senza che nella fertile Lucania avea sotto onorato titolo molte terre e castella, delle quali solo avrebbe potuto, secondo che alla sua condizione si richiedeva, vivere abbondantissimamente. Ma la fortuna via più liberale in donare, che sollicita in conservare le mondane prosperità, volle che in discorso di tempo, morto il Re Carlo, e'l suo legittimo successore Lanzilao, rimanesse il vedovo Regno in man di femmina. La quale dalla naturale incostanza e mobilità di animo incitata, agli altri suoi pessimi fatti questo aggiunse, che coloro, i quali erano stati e dal padre, e dal fra-

tello con sommo onore magnificati, ella esterminando ed umiliando annullò, e quasi ad estrema perdizione ricondusse. Oltra di ciò quante, e quali fossero le necessitadi, e gli infortunj, che lo avolo e'l padre mio soffersero, lungo sarebbe a raccontare. Vengo a me adunque, il quale in quelli estremi anni, che la recolenda memoria del vittorioso Re Alfonso di Aragona passò dalle cose mortali a più tranquilli secoli, sotto infelice prodigio di comete, di terremoto, di pestilenzia, di sanguinose battaglie nato, ed in povertà, ovvero, secondo i savj, in modesta fortuna nudrito, siccome la mia stella e i fati vollero, appena avea otto anni forniti, che le forze di Amore a sentire incominciai, e della vaghezza di una picciola fanciulla, ma bella e leggiadra più che altra che vedere mi paresse giammai, e da alto sangue discesa, innamorato, con più diligenzia, che ai puerili anni non si conviene, questo mio desiderio teneva occulto. Per la qual cosa colei, senza punto di ciò avvedersi, fanciullescamente meco giuocando, di giorno in giorno, di ora in ora più con le sue eccessive bellezze le mie tenere midolle accendeva; intanto elie con gli anni crescendo lo amore, in più adulta età, ed alli caldi desii più inclinata pervenimmo. Ne per tutto ciò la solita conversazione cessando, anzi quella ognor più domesticamente ristringendosi, mi era di maggiore noja cagione. Perche parendomi l'amore, la benivolenza, e l'affezione grandissima da lei portatami non essere a quel fine, che io avrei desiderato; e conoscendo me avere altro nel petto, che di fuori mostrare non mi bisognava; nè avendo

74 ancora ardire di discoprirmele in cosa alcuna. per non perdere in un punto quel, che in molti anni mi parea avere con industriosa fatica racquistato; in sì siera malinconia e dolore intrai, che'l consueto cibo, e'l sonno perdendone, più ad ombra di morte, che ad uom vivo assomigliava. Della qual cosa molte volte da lei domandato qual fosse la cagione, altro che un sospiro ardentissimo in risposta non rendea. E quantunque nel letticciuolo della mia cameretta molte cose nella memoria mi proponessi di dirle, nientedimeno, quando in sua presenza era, impallidiva, tremava, e diveniva mutolo; in maniera che a molti forse, che ciò vedeano, diedi cagione di sospettare. Ma ella, o che per innata bontà non se ne avvedesse giammai, o che fosse di sì freddo petto, che amore non potesse ricevere, o forse, quel che più credibile è, che sosse si savia, che migliore di me sel sapesse nascondere, in atti ed in parole sovra di ciò semplicissima mi si mostrava. Per la qual cosa io nè di amarla mi sapea distraere, ne dimorare in si miscra vita mi giovava. Dunque per ultimo rimedio di più non stare in vita deliberai; e pensando meco del modo, varie e strane condizioni di morte andai esaminando: e veramente o con laccio, o con veleno, ovvero con la tagliente spada avrei finiti li miei tristi giorni, se la dolente anima da non so che viltà sovrapresa non fosse divenuta timida di quel, che più desiderava. Tal che, rivolto il fiero proponimento in più regolato consiglio, presi per partito di abbandona. re Napoli, e le paterne case, credendo forse di lasciare amore e i pensieri insieme con quel-

le; ma, lasso, che molto altrimenti, ch'io non avvisava, mi avvenne; perocchè se allora, veggendo, e parlando sovente a colei, ch'io tanto amo, mi riputava inselice, sol pensando che la cagione del mio penare a lei non era nota; ora mi posso giustamente sovra ogni altro chiamare infelicissimo, trovandomi per tanta distanza di paese assente da lei, e forse senza speranza di rivederla giammai, nè di udirne novella, che per me salutifera sia: massimamente ricordandomi in questa fervida adolescenza de' piaceri della deliziosa patria, tra queste solitudini di Arcadia, ove, con vostra pace il dirò, non che i giovani nelle nobili città nudriti, ma appena mi si lascia credere che le salvatiche bestie vi possano con diletto dimorare: e se a me non fosse altra tribulazione, che l'ansietà della mente, la quale me continuamente tiene sospeso a diverse cose, per lo fervente desio ch'io ho di rivederla, non potendolami nè notte nè giorno, quale sia fatta, riformare nella memoria, si sarebbe ella grandissima. Io non veggio nè monte, nè selva alcuna, che tuttavia non mi persuada di doverlavi ritrovare, quantunque a pensarlo mi paja impossibile. Niuna fiera, nè uccello, nè ramo vi sento movere, ch' io non mi giri paventoso per mirare se fosse dessa in queste parti venuta ad intendere la misera vita, ch'io sostegno per lei : similmente niun'altra cosa veder vi posso, che prima non mi sia cagione di rimembrarmi con più fervore e sollicitudine di lei; e mi pare, che le concave grotte, i fonti, le valli, i monti, con tutte le selve la chiamino, e gli alti arbusti risonino sempre il nome di lei.

Tra i quali alcuna volta trovandomi io, e mirando i fronzuti olmi circondati dalle pampinose viti, mi corre amaramente nell'animo con angoscia incomparabile, quanto sia lo stato mio difforme da quello degl'insensati alberi, i quali dalle care viti amati dimorano continuamente con quelle in graziosi abbracciari; ed io per tanto spazio di cielo, per tanta longinquità di terra, per tanti seni di mare, dal mio desio dilungato, in continuo dolore e lacrime mi consumo. O quante volte e' mi ricorda, che vedendo per li soli boschi gli affettuosi colombi con soave mormorio baciarsi, e poi audare desiderosi cercando lo amato nido, quasi da invidia vinto ne piansi, cotali parole dicendo: O felici voi, ai quali senza sospetto alcuno di gelosia è concesso dormire, e vegghiare con sicura pace! Lungo sia il vostro diletto, lunghi siano i vostri amori: acciocchè io solo di dolore spettacolo possa a' viventi rimanere. Egli interviene ancora spesse fiate, che guardando io, siccome per usanza ho preso in queste vostre selve, i vagabondi armenti, veggio tra i fertili campi alcun loro magrissimo appena con le deboli ossa sostenere la secca pelle, il quale veramente senza fatica e dolore inestimabile non posso mirare, pensando, un medesimo amore essere a me ed a lui cagione di penosa vita. Oltra a queste cose mi sovviene, che fuggendo talora io dal consorzio de' pastori, per poter meglio nelle solitudini peusare a' miei mali, ho veduto la innamorata vaccarella andare sola per le alte selve muggendo, e cercando il giovane giovenco, e poi stanca gittarsi alla riva di alcun fiume, dimenticata di pascere, e di dar

luogo alle tenebre della oscura notte: la qual cosa quanto sia a me, che simile vita sostegno, nojosa a riguardare, colui solamente sel può pensare, che lo ha pruovato, o pruova. Egli mi viene una tristezza di mente incurabile, con una compassione grandissima di me stesso, mossa dalle intime midolle, la quale non mi lascia pelo veruno nella persona, che non mi si arricci; e per le raffreddate estremità mi si muove un sudore angoscioso, con un palpitare di cuore si forte, che veramente s'io nol desiderassi, temerei che la dolente anima se ne volesse di fuori uscire. Ma che più mi prolungo io in raccontar quello, che a ciascuno può essere manifesto? lo non mi sento giammai da alcun di voi nominare Sanazzaro, quantunque cognome a'miei predecessori onorevole stato sia, che, ricordandomi da lei essere stato per addietro chiamato Sincero, non mi sia cagione di sospirare; nè odo mai suono di sampogna alcuna, nè voce di qualunque pastore, che gli occhi mici non versino amare lacrime; tornandomi alla memoria i lieti tempi, ne' quali io le mie rime, e i versi allora fatti cantando, mi udia da lei sommamente commendare: e per non andare ogni mia pena puntalmente raccontando, niuna cosa m'aggrada, nulla festa nè giuoco mi può non dico accrescere di letizia, ma scemare delle miserie: alle quali io prego qualunque Iddio esaudisce le voci de' dolorosi, che o con presta morte, o con prospero succedimento ponga fine. Rispose allora Carino al mio lungo parlare: Gravi sono i tuoi dolori, Sincero mio, e veramente da non senza compassione grandissima ascoltarsi: ma dim-

78 mi, se gli Dii nelle braccia ti rechino della desiata donna, quali furon quelle rime, che non molto tempo è ti udii cantare nella pura notte? delle quali, se le parole non mi fossero uscite di mente, del modo mi ricorderei: e io in guidardone ti donerò questa sampogna di sambuco, la quale io con le mie mani colsi tra monti asprissimi, e dalle nostre ville lontani, ove non credo, che voce giammai pervenisse di mattutino gallo, che di suono privata l'avesse: con la quale spero che, se dalli fati non ti è tolto, con più alto stile canterai gli amori di Fauni e di Ninfe nel futuro: e siccome insino qui i principi della tua adolescenza hai tra semplici e boscherecci canti di pastori infruttuosamente dispersi, così per lo innanzi la felice giovenezza tra sonore trombe di poeti chiarissimi del tuo secolo non senza speranza di eterna fama trapasserai; e questo detto si tacque; ed io l'usata lira sonando così cominciai.

# ANNOTAZIONI

## alla Prosa Settima.

Napoli . . . . la quale da popoli di Calcidia venuti ec. Le tre Sirene, Partenope, Ligia e Leucosia, figliuole del fiume Acheloo, e della Ninfa Calliope, non avendo potuto colla dolcezza del loro canto trarre a se Ulisse, pel dolore si gettarono in mare. Partenope fu poi portata, dove si edificò Napoli, che prima venne chiamata Partenope, dai Calcidici, ch' erano di Negroponte, città principale dell' isola Eubea. I Cumani, distrussero Partenope, e per consiglio dell' oracolo d'Apollo, la riedificarono più splendidamente di prima, chiamandola Neapolis, cioè nuova città.

Del Terzo Carlo ec. Questi è Carlo detto il Pacifico, Principe di Durazzo, che fu mandato da Lodovico re di Ungaria ad istanza di Urbano VI. ad impadronirsi del regno di Napoli, il quale esacerbato pel favore, che la regina Giovanna di Napoli accordava all'Anti-l'apa Franzese Clemente VII., voleva vendicarsene sotto pretesto di vendicare la morte di Andreasso, fratello di Lodovico, e marito di Giovanna, fatto da lei strangolare per mano di quelli co' quali teneva un vituperevole commercio. Carlo condusse a buon termine la sua impresa, poichè di fatto mise in rotta l'armata di Giovanna, comandata da Ottone, Duca di Brunsvico, s'impadronì di Napoli, e ne fu incoronato Re: egli poco dopo s'incoronò anche Re di Ungaria; tanto ebbe prospera la sorte nel corso di pochi anni; ma da ultimo fu assassinato in una festa da ballo.

L'antica Sinnessa, città della Campania, oggi detta

Sessa

Linterno, oggi castello quasi del tutto rovinato fra il Volturno e Cuma, presso il mare. Ivi si ritirò Scipione l'Africano per vivere in quiete dopo le sue militari fatiche e

per fuggire l'invidia de'maligni.

Lanzilao, o Ladislao, figliuolo di Carlo III., del quale abbiamo parlato sopra. Egli fu non meno di suo padre re di Napoli, e quindi anche re di Ungaria. I Fiorentini, a cui Ladislao voleva muover guerra, temendo le sue forze, con grossa somma di danaro corruppero un medico, una figlia del quale era da quel re amatissima, affinchè lo avvelenase. Il medico dicde alla figlia un unguento, assicurandola che se con esso ella ungesse le parti naturali, il re avrebbe continuato ad amarla sino alla morte. Così Ladislao avendo con lei giaciuto, fu con lei medesima avvelenato, e mort peco tempo dopo.

In man di femmina ec. Questa è Giovanna II., la quale succedette a Ladislao, suo fratello, nel regno di Napoli. La vita di questa regina è delle più curiose che mai si possan leggere per la sua incostanza, e nel tempo stesso per la somma sua accortezza e forza d'animo ne' pericoli più

gravi.

Alfonso Re di Aragona. Martino V. avea privato Giovanna II. del regno di Napoli, ed ella per avere un sicuro appoggio chiamò Alfonso di Aragona, uomo di molto valore, e l'adottò per suo figliuolo. Questi occupò tutto il regno, e lasciolto a' suoi discendenti.

Fra queste solitudini d' Arcadia, ove, con vostra pace il dirò, cc. Qui è certo che il Sanazzaro intende di parlare della Francia. Non istupiamoci però, se così male ne parla. Egli la viaggiò in tempo delle sue afflizioni, e dimorò in

una delle sue men cuite provincie. D'altronde allora particolarmente erano ancor bambine e deboli le lettere in Francia, e già adulte e vigorose in Italia; nè mai qualunque parte della Francia potrà offrire agli occhi de riguardanti le delizie e le amenità dell'Italia, e massime di quella parte a cui anelava il Sanazzaro. Circa l'anzianità e preminenza delle lettere Italiane sovra le Franzesi, senz' estenderci di soverchio, basti il dire, che nelle sole Poesie Pastorali, tutti i Letterati leggono ancora con frutto e con piacere le Egleghe Latine del Pontano, del Sanazzaro e di altri di que' tempi, non che quest' Arcadia, che abbiamo fra le mani; ma nissuno nè pure dei Franzesi legge un Remigio Belleau, quantunque es-sendo posteriore al Sanazzaro, abbia preso a questo le migliori cose, di cui, come di bellissimi fiori, ha sparso le sue Pastorali Giornate. Chi poi dubitasse, che più vago e più istruttivo sia il soggiorno in Italia, che in Francia, interroghi gli Artisti, gli Antiquari, i Naturalisti, se generalmente parlando più in Francia che in Italia incontrino ubertà di suolo, varietà di vedute pittoresche, maraviglie di naturali fenomeni, maestà di antiche e moderne fabbriche, sublimità e bellezza di sculture e di pitture, tutto ciò insomma, che può lusingare l'uomo che ama il diletto, le scienze, le arti.

### EGLOGA SETTIMA.

#### SINCERO solo.

Jome notturno uccel nemico al sole, Lasso vo io per luoghi oscuri e foschi, Mentre scorgo il di chiaro in su la terra: Poi quando al mondo sopravvien la sera, Non com' altri animai m' acqueta il sonno, Ma allor mi desto a pianger per le piagge. Se mai quest' occhi tra boschetti o piagge, Ove non splenda con suoi raggi il sole, Stanchi di lacrimar mi chiude il sonno; Vision crude, ed error vani e foschi M'attristan sì, ch' io già pavento, a sera Per tema di dormir gittarmi in terra. O madre universal henigna terra, Fia mai ch' io posi in qualche verdi piagge, Tal che m'addorma in quella ultima sera, E non mi desti mai per sin che'l sole Vegna a mostrar sua luce agli occhi foschi, E mi risvegli da sì lungo sonno? Dal di che gli occhi miei sbandiro il sonno, E'l letticciuol lasciai per starmi in terra, I di seren mi fur torbidi e foschi, Campi di stecchi le fiorite piagge; Tal che quando a'mortali aggiorna il sole, A me si oscura in tenebrosa sera. Madonna, sua mercè, pur una sera Giojosa e bella assai m'apparve in sonno, E rallegrò il mio cor; siccom'il sole Suol dopo pioggia disgombrar la terra; Dicendo a me: vien, cogli alle mie piagge Qualche fioretto, e lascia gli antri foschi,

Fuggite omai, pensier nojosi e foschi,
Che fatto avete a me sì lunga sera;
Ch'io vo'cercar le apriche e liete piagge,
Prendendo in su l'erbette un dolce souno;
Perchè so ben ch'uom mai fatto di terra
Più felice di me non vide il sole.
Canzon, di sera in Oriente il sole
Vedrai, e me sotterra ai regni foschi,

Prima che'n queste piagge io prenda sonno.

# ANNOTAZIONI

# all' Egloga Settima.

Come notturno uccel ec. Giacchè non ci occorre notare nulla per la intelligenza di questa sestina, sufficientemente chiara a chiunque la legga, ne diremo alcuna cosa in genere. Le sestine furono usate dal principe de poeti Italiani, Dante Alighieri, e dal Petrarca; e ad imitazione di quest'ultimo può dirsi, che il nostro Sanazzaro, componesse la presente. Non ostante la dolce sorpresa di udire in fin del verso replicate di continuo in ogni parte di esse le medesime parole, adatte ad esprimere differenti pensieri, egli è da confessarsi, che non sono i componimenti, che più piacciano al maggior numero degli amatori delle Muse. E che questo sia il vero, uon parmi debole prova il vedere, che a poco a poco le sestine sono andate in disuso. Quando però alcuno amasse di scriverne, osservi due cose. Una che nelle migliori degli eccellenti poeti, quantunque talvolta vi si esprima la vita tranquilla e beata, d'ordinario però vi si dipingono le umane afflittive passioni, e i tristi accidenti della fortuna, con copia di allegorie, di metafore, e di comparazioni convenienti. L'altra, che l'ultime voci de versi voglich essere piuttosto nomi che verbi, piuttosto sosiantivi che aggettivi. Non si può negare, che Dante nella sestina che comincia:

Al poco giorno, ed al gran cerchio d'ombra,

ha l'aggettivo verde, in fin di verso; che il Petrarca in quella:

Mia benigna fortuna, c'l viver lieto,

termina egli pure un verso coll'aggettivo lieto; che in questa

medesima del Sanazzaro ci ha in fin di verso la parola foschi, parola aggettiva; ma non si dec negare altresì, che s' hanno a prendere dai celebri poeti le cose più giuste e belle, e che più sono ad essi piaciute, e non quelle altre, che sono men conformi alle giudiziose regole, ed usate per necessità anzi che per vaghezza e leggiadria.

Quando a' mortali aggiorna'l sole. Questo verbo aggiornare è qui usato in significato attivo, ma il Petrarca non l'usò mai se non o in significazione neutra, e neutra passiva; co-

mo nel Sonetto Quando 'l pianeta ec., ove dice:

Ma dentro, dove giammai non s'aggiorna.

ovvero nel Sonetto Se'l sasso ond' è più chiusa ec., ove parimenti dice:

Degli occhi è'l duol, che tosto che s' aggiorna.

Del resto il Bembo, che tanto fu studioso della lingua nostra nel Sonetto Sento l'odor ec. l'usò egli pure, come fa qui il Sanazzaro, in attiva significazione, dicendo:

Sorgi dall' onde avanti all' usat' ora
Dimane, o Sole, e ratto a noi ritorna:
Ch'io possa il Sol, che le mie notti aggiorna,
Veder più tosto, e tu medesmo ancora.

Carino, parlando con Sincero, e confortandolo a bene sperare nel suo esilio, e nella
lontananza dalla sua donna, racconta i suoi
amori con una Ninfa; e in questa narrazione descrive molti spassi d'uccellare, che
sogliono pigliarsi alle ville, sollazzevoli veramente, e di molto gusto; come bene si
può ancora comprendere dalle tre giornate
de' piaceri della villa, descritte nella Agricoltura del mio rarissimo in questa professione Signore Agostino Gallo gentiluomo
Bresciano.

### PROSA OTTAVA.

Appena era io alle ultime note del mio cantare pervenuto, quando con allegra voce Carino ver me esclamando: Rallegrati, mi disse, Napolitano pastore, e la torbidezza dell'animo, quanto puoi, da te discaccia, rasserenando omai la malinconica fronte; che veramente ed alla dolce patria, ed alla donna, che più che quella desideri, in brevissimo tempo ritornerai, se'l manifesto e lieto segnale, che gli Dii ti mo-strano, non m'inganna. E come può egli essere? risposi io: ora basterammi tanto il vivere ch' io la riveggia? Certo sì, disse egli: e degli augurii, e delle promesse degli Dii non si deve alcuno sconfortare giammai; perocchè certissime ed infallibili tutte sono: adunque confortati, e prendi speranza di futura letizia; che certo io spero che'l tuo sperare non sia vano. Non vedi tu il nostro Ursacchio tutto festivo

da man destra venirne con la ritrovata giovenca, rallegrando le propinque selve col suono della soave sampogna? Per la qual cosa, se luogo alcuno hanno in te i preghi miei, io ti prego, e quanto posso ti ricordo, che di te stesso pietà ti stringa, ed alle amare lacrime ponghi fine : perocché, com' è il proverbio, nè di lacrime Amore, nè di rivi i prati, nè capre di fronde, nè api di novelli fiori si videro sazie giammai : e per porgerti nelle afflizioni migliore speranza, ti fo certo, che io, il quale se ora non del tutto lieto, almeno in parte scarico delle amaritudini dir mi posso, fui in simile, e forse, dal volontario esilio in fuori, il quale ora sì sicramente ti preme, in più doloroso caso, che tu non sei, nè fosti giammai; conciossiacosachè tu mai non ti mettesti in periglio di perdere quello, che forse con fatica ti pareva avere racquistato, come feci io, che in un punto ogni mio bene, ogni mia speranza, ogni mia felicità commisi in mano della cieca Fortuna, e quelli subitamente perdei. Nè dubito punto, che siccome allora gli perdei, così gli avrei ancora in eterno perduti, se disperato mi fossi dell'abbondevole grazia degli Dii, come tu facesti. Era io adunque, benchè sia ancora, e sarò mentre lo spirito reggerà queste membra, insino dalla mia fanciullezza acceso ardentissimamente dell'amore d'una, che al mio giudicio con le sue bellezze non che l'altre pastorelle d'Arcadia, ma di gran lunga avanza le sante Dee; la quale, perocchè dai teneri anni a' servigi di Diana disposta, ed io similmente nei hoschi nato e nodrito era; volentieri con meco, ed io con lei per le selve

insieme ne dimesticammo, e, secondo che vollero gli Dii, tanto ne trovammo nei costumi conformi, che uno amore, ed una tenerezza sì grande ne nacque fra noi, che mai nè l'uno nè l'altro conosceva piacere, nè diletto, se non tanto quanto insieme eravamo. Noi parimente nei boschi di opportuni instrumenti armati alla dilettosa caccia andavamo; nè mai dalli cercati luoghi carichi di preda tornavamo, che prima, che quella tra noi divisa fosse, gli altari della santa Dea non avessimo con debiti onori visitati, ed accumulati di larghi doni, offerendole ora la fiera testa del setoso cinghiale, ed ora le arboree corna del vivace cervo, sovra gli alti pini appiccandole. Ma come che di ogni caccia prendessimo sommamente piacere, quella delli semplici, ed innocenti uccelli oltra a tutte ne dilettava; perocchè con più sollazzo, e con assai meno fatica che nessuna dell'altre si potea continuare. Noi alcuna volta in sul fare del giorno, quando appena sparite le stelle, per lo vicino sole vedevamo l'oriente tra vermigli nuvoletti rosseggiare, n'andavamo in qualche valle lontana dal conversare delle genti, e quivi fra duo altissimi, e dritti alberi tendevamo la ampia rete, la quale sottilissima tanto, che appena tra le frondi scernere si potea, aragne per nome chiamavamo, e questa ben maestrevolmente, come si bisogna, ordinata, ne moveamo dalle remote parti del bosco, facendo con le mani romori spaventevoli, e con bastoni, e con pietre di passo in passo battendo le macchie verso quella parte, ove la rete stava, i tordi, le merule, e gli altri uccelli sgridavamo: li quali dinanzi a noi paurosi fuggendo,

disavvedutamente davano il petto negli tesi inganni, ed in quelli inviluppati, quasi in più sacculi, diversamente pendevano. Ma al fine veggendo la preda essere hastevole, allentavamo appoco appoco i capi delle maestre funi, quelli calando; ove quali trovati piangere, quali semivivi giacere, in tanta copia ne abbondavano, che molte volte fastiditi di ucciderli, e non aveudo luogo ove tanti ne porre, confusamente con le mal piegate reti ne li portavamo insino agli usati alberghi. Altra fiata, quando nel fruttilero Autunno le folte caterve di storni volando in drappello raccolte si mostrano a' riguardanti quasi una rotonda palla nell'aria, ne ingegnavamo di avere due o tre di quelli, la qual cosa di leggiero si potea trovare, ai picdi de' quali un capo di spaghetto sottilissimo unto d'indissolubile visco legavamo, lungo tanto quanto ciascuno il suo potea portare, e quindi, come la volante schiera verso noi si approssimava, così li lasciavamo in loro libertà andare: li quali subitamente a' compagni fuggendo, e fra quelli, siccome è lor natura, mescolandosi, conveniva che a forza con lo inviscato canape una gran parte della ristretta moltitudine ne tirassero seco. Per la qual cosa i miseri, sentendosi a basso tirare, ed ignorando la ca-gione, che il volare loro impediva, gridavano fortissimamente, empiendo l'aria di dolorose voci; e di passo in passo per le late campagne ne gli vedeamo dinanzi a piedi cadere; onde rara era quella volta, che con li sacchi colmi di caccia non ne tornassimo alle nostre case. Ricordami avere ancora non poche volte riso de' casi della male augurata cornice; ed udite

come. Ogni fiata, che tra le mani, siccome spesso addiviene, alcuna di quelle ne capitava, noi subitamente n'andavamo in qualche aperta pianura, e quivi per le estreme punte delle ali la legavamo resupina in terra, nè più nè meno come se i corsi delle stelle avesse avuto a contemplare; la quale non prima si sentiva così legata; che con stridenti voci gridava, e palpitava sì forte, che tutte le convicine cornici faceva intorno a se ragunare: delle quali alcuna forse più de' mali della compagna pietosa, che de'suoi avveduta, si lasciava alle volte di botto in quella parte calare per ajutarla, e spesso per ben fare ricevea mal guiderdone; conciossiacosachè non sì tosto vi era giunta, che da quella, che 'l soccorso aspettava, siccome da desiderosa di scampare, subito con le uncinute unghie abbracciata e ristretta non fosse; per maniera che forse volentieri avrebbe voluto, se potuto avesse, svilupparsi da' suoi artigli: ma ciò era niente; perocchè quella la si stringeva, e riteneva sì forte, che non la lasciava punto da se partire; onde avresti in quel punto veduto nascere una nuova pugna; questa cercando di fuggire, quella di ajutarsi; l' una e l'altra egualmente più della propria, che dell'altrui salute sollicita, procacciarsi il suo scampo. Per la qual cosa noi, che in occulta parte dimoravamo, dopo lunga festa sovra di ciò presa, vi andavamo a spiccarle, e, racquetato alquanto il romore, ne riponevamo all'usato luogo, da capo attendendo, che alcuna altra venisse con simile atto a raddoppiarne lo avuto piacere. Or che vi dirò io della cauta grue? certo non le valeva, tenendo in pugno la pie-

tra, farsi le notturne escubie; perocchè dai nostri assalti non vivea ancora di mezzo giorno sicura. Ed al bianco cigno che giovava abitare, nelle umide acque per guardarsi dal foco, te-mendo del caso di Fetonte, se in mezzo di quelle non si potea egli dalle nostre insidie guardare? E tu, misera e cattivella perdice, a che schifavi gli alti tetti, pensando al fiero avvenimento dell'antica caduta, se nella piana terra quando più sicura stare ti credevi, nelli nostri lacciuoli incappavi? Chi crederebbe possibile, che la sagace oca, sollicita palesatrice delle notturne frode, non sapeva a se medesima le nostre insidie palesare? Similmente de' fagiani, delle tortore, delle colombe, delle fluviali anitre, e degli altri uccelli vi dico. Niuno ne su mai di tanta astuzia dalla natura dotato, il quale da'nostri ingegni guardandosi, si potesse lunga libertà promettere. Ed acciocchè io ogni particella non vada raccontando, dico adunque, che venendo, come udito avete, di tempo in tempo più crescendo la età, la lunga e continua usanza si converti in tanto e si fiero amore, che mai pace non sentiva, se non quanto di costei pensava; e non avendo, siccome tu poco innauzi dicesti, ardire di discoprirmele in cosa alcuna, era divenuto in vista tale, che nou che gli altri pastori ne parlavano, ma ella, che, di ciò nulla sapendo, di buon zelo affettuosissimamente mi amava, con dolore e pietà inestimabile ne stava maravigliata; e non una volta, ma mille con istanzia grandissima pregandomi, che'l chiuso cuore le palesassi, e'l nome di colei, che di ciò mi era cagione, le facessi chiaro. Io, che del

mille giuramenti, che mai ad alcuno, se non quanto a me piacesse, nol ridirebbe: alla quale io da abbondantissime lacrime sovraggiunto, non già con la solita voce, ma tremante e sommessa, risposi, che nella bella fontana la vedrebbe: la quale, siccome quella, che desiderava molto di vederla, semplicemente senza più avanti pensare, bassando gli occhi nelle quiete acque, vide se stessa in quelle dipinta. Per la qual cosa, se io mal non mi ricordo, ella si smarrì subito, e scolorissi nel viso per maniera, che quasi a cader tramortita fu vicina; e senza cosa alcuna dire o fare, con turbato viso da me si partì. Ora quale mi dovessi io in quel punto rimanere, vedendomi da quella con ira e con cruccio lasciare, la quale poco avanti blanda, amicissima, e di mie piaghe pietosa, quasi per compassione piangere veduta avea; ciascuno, senza che io il racconti, sel può considerare. Io per me, non so se morto in quel punto o vivo mi fossi, nè chi a casa me ne portasse; ma tanto vi dico, che quattro soli, ed altrettante lune, il mio corpo nè da cibo, nè da sonno fu riconfortato; e le mie vacche digiune non uscirono dalla chiusa mandra, nè gustarono mai sapore di erba, nè liquore di siume alcuno; onde i miseri vitelli sugando le secche poppe delle affamate madri, e non trovandovi l'usato latte, dolorosi appo quelle riempivano le circonstanti selve di lamentevoli muggiti; della qual cosa io poco curandomi, gittato nella piana terra, ad altro non intendeva, che a piangere, talchè nessuno, che veduto mi avesse nei tempi della mia tranquillità, mi avrebbe per Carino riconosciuto. Veni-

vano i bifolchi, venivano i pastori di pecore e di capre, insieme con li paesani delle vicine ville, credendo me essere uscito del senno, come già era, e tutti con pietà grandissima dimandavano qual fosse la cagione del mio dolore; ai quali io niuna risposta facea; ma al mio lacrimare intendendo, così con lamentosa voce dicea: Voi, Arcadi, canterete nei vostri monti la mia morte: Arcadi, soli di cantare esperti, voi la mia morte nei vostri monti canterete. O quanto allora le mie ossa quietamente riposeranno, se la vostra sampogna a coloro, che dopo me nasceranno, dirà gli amori, e i casi miei! Finalmente alla quinta notte desideroso oltra modo di morire, uscendo fuora dello sconsolato albergo, non audai alla odiosa fontana, cagione infelicissima de' mici mali; ma errando per boschi senza sentiero, e per monti asprissimi e ardui, ove i piedi, e la fortuna. mi menavano; a gran fatica mi ricondussi in una ripa altissima, pendente sovra al mare, onde i pescatori sogliono da lungi scoprire i notanti pesci. E quivi, prima che 'I sole uscisse, a piè di una bella quercia, ove altra volta mi ricordai essermi nel seno di lei riposato, mi posi a sedere, nè più nè meno, come se questa stata fosse medicina del mio furore; e dopo molto sospirare, a guisa che suole il candido cigno presago della sua morte cantare gli esequiali versi, così dirottamente piangendo incominciai: O crudelissima e siera più che le truculente orse, più dura che le annose quercie, ed a' miei preghi più sorda che gl' insani mormorii dell'enfiato mare, ecco che vinci già, ecco ch' io muojo; contentati, che più non

avrai di vedermi fastidio. Ma certo io spero che'l tuo cuore, il quale la mia lieta fortuna non ha potuto muovere, la misera il piegherà; e tardi divenuta pietosa, sarai costretta a ferza di biasmare la tua durezza, desiderando almeno morto di veder colui, a cui vivo non hai voluto di una sola parola piacere. Oimè, e come può essere, che'l lungo amore, il quale un tempo son certo mi portasti, sia orazin tutto da te fuggito? Deh non ti tornano a mente i dolci giuochi della nostra puerizia? quando insieme andavamo per le selve cogliendo le rubiconde fragole, e dagli alti faggi le saporose ghiande, e le tenere castagne dalle pungenti scorze? Seiti dimenticata tu de' primi gigli, e e delle prime rose, le quali io sempre dalle cercate campagne ti portava? tal che appena le api aveano gustato ancora i fiori, quando tu per me andavi ornata di mille corone. Lasso. quante fiate allora mi giurasti per gli alti Dii, che quando senza me dimoravi, i fieri non ti olivano, e i fonti non ti rendevano il solito sapore? Ahi dolorosa la vita mia! e che parlo io? e chi mi ascolta, altro che la risonante Ecco? la quale credente a' miei mali, siccome quella, che altra volta provati gli ha, mi risponde pietosa, mormorando al suono degli accenti miei: ma non so pure ove nascosa si stia: che non viene ella ora ad accompagnarsi meco? O Iddii del cielo, e della terra, e qualunque altri avete cura de'miseri amanti, porgete, vi prego, pictose orecchie el mio lamentare, e le dolenti voci, che la termentata anima manda fuori, ascoltate. O Najadi, abitatrici de' correnti fiumi; o Napee, graziosissima

turba de' riposti luoghi, e de' liquidi fonti, alzate alquanto le bionde teste dalle chiare onde, e prendete le ultime strida anzi ch'io muoja: e voi, o bellissime Oreadi, le quali ignude solete per le alte ripe cacciando andare, lasciate ora il dominio degli alti monti, e venite al misero; che son certo vi porgerà pietà quello, che alla mia cruda donna porge diletto: uscite da' vostri alberi, o pietose Amadriadi, sollicite conservatrici di quelli, e parate un poco mente al fiero supplicio, che le mie mani testè mi apparecchiano; e voi, o Driadi, formosissime donzelle delle alte selve, le quali non una volta, ma mille, hauno i nostri pastori a prima sera vedute in cerchio danzare all' ombra delle fredde noci con li capelli biondissimi e lunghi, pendenti dietro le bianche spalle, fate, vi prego, se non siete insieme con la mia poco stabile fortuna mutate, che la mia morte fra queste ombre non si taccia; ma sempre si estenda più di giorno in giorno nelli futuri secoli; acciocchè quel tempo, il quale dalla vita si manca, alla fama si supplisca. O lupi, o orsi, e qualunque animali per le orrende spelunche vi nascondete, rimanetevi, addio: ecco che più non vedrete quel vostro bifolco, che per li monti, e per li boschi solea cantare. Addio, rive; addio, piagge verdissime, e fiumi: vivete senza me lungo tempo; e mentre mormorando per le petrose valli correrete nell'alto mare, abbiate sempre nella memoria il vostro Carino, il quale qui le sue vacche pasceva; il quale qui i suoi toti coronava; il quale qui con la sampogna gli armenti, mentre beveano, solea dilettare. E queste parole dicendo, mi era alzato già per gittarmi dall'alta ripa; quando subitamente dal destro lato mi vidi duo bianchi colombi venire, e con lieto volo appoggiarsi alla fronzuta quercia, che di sovra mi stava. porgendosi in breve spazio con affettuosi mor-morii mille baci dolcissimi. Dai quali io, siccome da prospero augurio, prendendo speranza di futuro bene, cominciai con più saldo consiglio a colpare me stesso del folle proponimento, che seguire voluto avea, cioè di cacciare con cruda morte reparabile amore. Nè guari in questo pensiero stato era, che io mi sentii, e non so come, sovraggiuuto da quella, che di tutto ciò mi era cagione: la quale, siccome tenera della mia salute, appieno ogni cosa da occulto luogo veduto, ed udito avea. E non altrimenti, che farebbe pietosa madre nei casi del suo unico figlinolo, amorosamente piangendo, e con dolci parole ed accoglienze onestis-sime riconfortandomi, seppe sì ben fare, che da disperazione e da morte nella vita, e nello stato, che voi vedete, mi ricondusse. Dunque che diremo noi della ammirabile potenzia degli Dii, se non che allora in più tranquillo porto ne guidano, che con più turbata tempesta mostrano di minacciarne? Per la qual cosa, Sincero mio, se a' raccontati casi porgi credenza alcuna, e sei uomo, come io credo, ti dovresti omai riconfortare, come gli altri fanno, e sperare nelle avversità fermamente, di potere ancora con l'aita degli Dii venire in più lieto stato: che certo non può essere, che fra tanti nuvoli alcuna volta non paja il sole; e, come tu dei sapere, le cose desiate quanto con più affanno si acquistano, tanto con più diletto, 96 quando si possedono, sogliono esser care tenute. E così detto, perchè tardi gli si faceva, dopo il lungo parlare, postasi la sua vacca dinanzi, e dicendo Addio, da noi si partì : nè pria si fu costui accomiatato da noi, che vedemmo ad un punto tutti insieme da lungi tra quercia e quercia, sovra un picciolo asinello venire un uomo sì rabbussato, e nei gesti doloroso, che di se ne fe' forte maravigliare: il quale poi che da noi scostandosi, per un sentiero, che alla città conducca, si fu indrizzato, senza dubbio alcuno conoscemmo essere l'innamorato Clonico, pastore oltra gli altri dottissi-mo, e nella musica esperto. Per la qual cosa Eugenio, che suo amicissimo era, sì come colui, che tutte le sue amorose passioni sapea, fattoglisi incontro alla via, così, udendo ciascuno, gl'incominciò a dire.

## ANNOTAZIONI

#### alla Prosa Ottava.

Non vedi tu il nostro Ursacchio tutto festivo ec. Gli augurii si prendevano appo gli antichi Romani, instruiti già prima per opera degli Etruschi, i quali in tale arte erano riputati famosissimi, particolarmente da cinque segni, cioè dal cielo, dagli augelli, dai bipedi, dai quadrupedi, dalle voci o d'nomini o d'animali non conosciuti. Laonde qui Carino opportunamente prende occasione dal vedere Ursacchio a venire colla ritrovata giovenca di confortar Sincero a bene sperare nelle sue sciagure. Egli è vero che d'ordinario i buoni augurii si ricevevano dalla parte sinistra, e perciò Virgilio nel Lib. II. dell' En. ad una preghiera di Anchise fa che favorevolmènte gli risponda Giove col tuonare a sinistra.

Vix ea fatus erat senior, subitoque fragore Intonuit laevum ec.

Molte sono le ragioni, che si arrecano, per le quali la sinistra parte era negli augurii stimata favorevole. Due però sono le principali. Una che i buoni augurii dovendo venire dall'oriente o dal mezzodì, chi prendeva l'augurio, o volgeva la faccia a mezzodì, ed avea a sinistra l'oriente, o teneva la posizione che tiene il sole nel suo corso da oriente in occidente, e allora aveva a sinistra il mezzodì. Onde in ambi i casi la sinistra parte era di buon augurio, come la destra era di cattivo. La seconda, che tutto ciò che per noi riesce dal sinistro lato, è dal destro pel cielo. Nondimeno hannosi molti esempj di felici augurii presi da segni provenienti da mano destra, e in conseguenza d'infelici presi da segni provenienti dalla sinistra parte. Anzi quando negli augurii non si ha alcun riguardo alla posizion nostra per rapporto al cielo, la destra parte prenunzia bene, come la sinistra prenunzia male. Quindi era di mal augurio, intraprendendo un viaggio, il muovere il sinistro piede prima del destro. Per lo che il Petrarca volendo dire che fu sgraziato nell'amore disse:

> Il manco viede Giovinetto pos' io nel costui regno.

E generalmente in latino colle voci laeva, sinistra esprimonsi le cose infauste e cattive, e colla voce dextra le cose buone e fortunate, e Dii laevi chiamavansi gli Dei inferni, ed oc-cupavano la destra gli Dei superni. Dopo tutto ciò si comprende quanto bene Carino prende per felice augurio il venire di Ursacchio colla ritrovata giovenea dalla destra mano; non essendoci qui alcun rapporto col cielo, nè con tutto ciò, che a tal uopo si osserva proveniente dal cielo, come il lampeggiare, il tuonare, e simili.

Perocchè, com'è il proverbio, nè di lacrime Amore ec. Imitazione del luogo di Virgilio nell'Egl. x.:

Nec lacrymis crudelis amor, nec gramina rivis, Nec cytiso saturantur apes, nec fronde capellae.

Offerendole ora la fiera testa del setoso cinghiale ec. Auche ciò è preso a Virgilio nell'Egl. vu.:

> Setosi caput hoc apri tibi, Delia, parvus Et ramosa Mycon vivacis cornua cervi.

Della mala augurata cornice. Il vedere una cornice, o l'udirne il gracchiare fu sempre preso per mal augurio. Virgilio nell' Egi. 1. introduce Melibeo a far attenzione, che le sue sciagure erano state predette da una funesta cornacchia.

Sanazzaro.

Saepe malum hoc nobis, si mens non laeva fuisset, De coelo tactas memini praedicere quercus: Saepe sinistra cava praedixit ab ilice cornix.

Della cauta grue. Fra le molte cose, che riferisconsi intorno alla cautela delle grue, una è quella, che qui tocca il nostro Autore. Dicesi, che aman elleno d'essere vigilanti, e che per tal fine mentte dormono stanno con uno de piedi alzato, in cui è un sasso, che cautendo le fa svegliare.

Ed al bianco cigno che giovava ec. Ciò è detto secondo la favola, la quale insegna, che, caduto Fetonte nel Po, venne sulle rive di questo fiume Cigno re de'Liguri innamorato di lui per piangerlo iusieme colle sue sorelle, e che fu convertito in uccello del suo nome, il quale temendo ancora una sciagura simile a quella del suo Fetonte sta sempre vicino al-

l'acque, dolcemente ed affettuosamente cantando.

E tμ, misera e cattivella perdice, ec. Perdice nipote di Dedale, ritrovò il primo la sega ed il compasso. Lo zio per invidia lo precipitò giù da un'altissima torre, e gli Dei per pietà lo convertirono nell'uccello, che porta il suo nome, e che memore del suo infortunio non fa mai il nido in alto

luogo, ne molto si scosta da terra nel volare.

La sagace oca, sollicita palesatrice delle notturne frode. Ognun sa quanto siano vigilanti le oche, e facili a gracchiare udendo qualunque minimo romore. Esempio ne sia il fatto della Romana storia, quando avendo esse udito di nottetempo il salire dei Franzesi sul Campidoglio svegliarono Manlio.

che ne fece un grandissimo macello.

Ma tanto vi dico, che quattro soli, ed altrettante lune ec. Se Carino dicesse solamente quattro soli, vorrebbe far intendere lo spazio di quattro anni; e se dicesse solamente di quattro lune vorrebbe far intendere lo spazio di quattro mesi; ma usando unitamente queste due forme d'esprimersi significa lo spazio di quattro giorni intieri compresa anche la notte. E di fatto se le due maniere di dire si prendessero separatamente, oltre alla manifesta opposizione tra loro, sarebbe anche fuori d'ogni verisimiglianza il dire, ch'egli e le sue vacche non presero alcuna sorte di cibo, nè mai dormirono per quattro mesi, e molto più per quattro anni.

Venivano i bifolchi ec. Virgilio nell' Egl. x. disse:

Venit et upilio, tardi venere bubulci: Uvidus hyberna venit de glande Menalcas.

e Teocrito prima di Virgilio avea già detto:

Ogni bisolco venne, ogni pastore, Ogni capraio, e richiedevan tutti Quale sciagura gli premesse il core. Voi, Arcadi, ec. Anche ciò è imitato da Virgilio nell'Egl. x.

> ..... cantabitis, Arcades, inquit, Montibus haec vestris: soli cantare periti Arcades. O mihi tum quam molliter ossa quiescant, Vestra meos olim si fistula dicat amores!

A guisa che suole il candido cigno ec. Comechè i filosofi neghino tutto ciò che i Poeti narrano del soavissimo cantare del cigno, e della cognizione ch' egli ha della prossima sua morte, nondimeno spessissimo hanno giovato queste invenzioni, come tutte le altre della mitologia, ad esprimere e ad abbellire i poetici concetti. Qui di fatto pare che il nostro Sanazzaro abbia imitato Marziale nell'Epigr. 77 del Lib. xIII.

Dulcia defecta modulatur carmina lingua Cantator Cycnus funeris ipse sui.

La risonante Ecco. Ovidio dice nel Lib. III. delle Metam., che Ecco, o Eco, fu una Ninfa, che pel dolore di non essere riamata da Narciso bellissimo giovane divenne pietra; null'altro ritenendo di umano che la voce, la quale si ode ogni

volta, che alcuno gridi, o favelli.

O Najadi ec. Le Ninfe, figliuole dell'Oceano e di Teti, erano divinità terrestri, e se non erano immortali, come le deità celesti, godevano però d'una vita straordinariamente lunga. Secondo il luogo o le cose, a cui presiedevano, variamente venivano appellate. Quindi le Najadi eran le Ninfe de'fiumi, le Driadi delle selve, le Amadriadi d'ogni speziale albero, le Oreadi de'monti, le Napee de pascoli, e de'fiori, le Limmadi degli stagni, le Nereidi del mare, le Efidriadi de'fonti.

### EGLOGA OTTAVA.

EUGENIO E CLONICO.

# Eugenio.

Ove si sol con fronte esangue e pallida
Su l'asinello or vaine, e malinconico,
Con chiome irsute, e con la barba squallida?
Qualunque uom ti vedesse andar si erronico,
Di duol si carco, in tanta amaritudine,
Certo direbbe: questi non par Clonico.
Forse che per fuggir la solitudine
Or cerchi le cittadi, ove amor gemina
Suoi strai temprati nella calda incudine.
Nell'onde solca, e nell'arene semina,
E'l vago vento spera in rete accogliere
Chi sue speranze fonda in cor di femina,
Clonico.
Eugenio, s'io potrò mai l'alma sciogliere,

Eugenio, s'io potrò mai l'alma sciogliere,
O rallentar dal laccio iniquo ed orrido,
Tal ch'io possa dal giogo il collo estogliere;
Selva alcuna non fia, nè campo florido
Senza'l mio canto, tal che Fauni e Driadi
Diran che viva ancor Dameta e Corido.
La Naiedi. Nanca ad Amadriadi.

Le Najadi, Napee ed Amadriadi, E i Satiri e i Silvani desterannosi Per me dal lungo sonno, e le Tespiadi. E poi per mano in giro prenderannosi

Discinti e scalzi sovra l'erbe tenere; E mille canzonette ivi udirannosi.

E'l fier fanciullo, e la spietata Venere Vinti di doglia si daranno il biasimo, E non potran goder della mia cenere. Lasso, che 'n ciò pensando ogn' ora spasimo: Sarà mai di ch'io possa dir fra' liberi: . Mercè del ciel, dal gran periglio evasimo?

Eugenio.

Di state secchi pria mirti e giuniberi, E i sior vedrò di verno al ghiaccio sorgere, Che tu mai impetri quel che in van deliberi.

Se amore è cieco, non può il vero scorgere: Chi prende il cieco in guida, mal consigliasi: Se ignudo; uom che non ha, come può porgere?

Questa vita mortale al di somigliasi;

Il qual, poi che si vede giunto al termine, Pien di scorno all'occaso rinvermigliasi.

Così, quando vecchiezza avvien che termine I mal spesi anni che sì ratti volano, Vergogna e duol convien ch'al cor si germine.

A che le menti cieche si consolano, Se nostri affanni un fumo alfin diventano, E l'ore ladre i nostri beni involano?

Dunque è ben tempo omai che si risentano Gli spirti tuoi sepolti anzi l'esequie Nel fango; onde convien ch'alfin si pentano.

E s'a te stesso non dai qualche requie, Che spene aran gli strani? e se'l cor misero Non può gioir, ragion è ben che arrequie.

Quante fiate del tuo error sorrisero I monti e i siumi! e se'l tuo duol compuuseli, Quei corser per pietà, questi s'assisero. Clonico.

O felici color che amor congiunseli In vita e'n morte in un voler non vario, Nè invidia o gelosia già mai disgianseli!

Sovra un graud'olmo jersera e solitario Due tortorelle vidi il nido farnosi; Ed a me solo è il ciel tanto contrario. Quand' io le vidi; oime, si amiche starnosi; Se respirai non so; ma il duol sì avvinsemi, Ch' appena in terra i piè potean fermarnosi.

Dirollo, o taccio? in tanto il duol sospinsemi, Ch'io fui per appiccarmi sovra un platano, Ed Ifi innanzi agli occhi Amor dipinsemi.

Eugenio.

A quanti error gli amanti orbi non guatano!
Col desio del morir la vita sprezzano;
Tanto a ciascun le sue sciocchezze aggratano.

E pria mutano il pel, poi che s'avvezzano, Che mutin voglia; tal che un dolce ridere, Ed un bel guardo più che un gregge apprezzano.

Talor per ira o sdegno volno incidere de la Lo stame che le Parche al fuso avvolgono; E con amor da se l'alma dividere.

Braman tornare addietro; e non si volgono; Nè per foco ardon, nè per gielo agghiacciano; Ma senza alcun dolor sempre si dolgono.

Cercan fuggire Amore, e pur lo abbracciano; Se questa è vita, o morte, io non comprendola, Che chiaman libertade, e più s'allacciano. Clonico.

Pur mi si para la spietata Amendola Dinanzi agli occhi, e par ch'al vento movasi La trista Filli esanimata e pendola.

Se spirto al mondo di pietà ritrovasi;

Per Dio quest'alma liberar consentami:

Che miglior vita del morir non provasi.

O terra, tu che puoi, terra, contentami: Tranghiotti il tristo corpo in le tue viscere, Sì ch'uom mai non ne trove orma, nè sentami.

O folgori che fate il ciel tremiscere, Venite a quel che ad alta voce chiamavi, E vuol, se può, di disamare addiscere. Gorrete, o fiere, a quel che tanto bramavi, E voi, pastor, piangete il tristo esicio Di quel che con sua morte tutti infamavi.

Voi userete in me il pietoso officio;

E fra cipressi mi farete un tumulo, de Che sia nel mondo di mia morte indicio.

Allor le rime ch'a mal grado accumulo, Farete meco in cenere risolvere; Ornando di ghirlande il mesto cumulo.

Allor vi degnerete i passi volvere

Cantando al mio sepolero: allor diretemi: Per troppo amar altrui, sei ombra e polyere.

E forse alcuna volta mostreretemi
A quella cruda ch' or m'incende e struggemi,
E'ndarno al sordo sasso chiameretemi.

Eugenio.

Un orso in mezzo l'alma, un leon ruggemi, Clonico mio, sentendo il tuo rammarico, Che quasi d'ogni vena il sangue suggemi.

E s'io le leggi al tuo signor prevarico, Prendi il consiglio del tuo fido Eugenio, Che vivrai lieto, e di tal peso scarico.

Ama il giocondo Apollo, e'l sacro Genio, Ed odia quel crudel che sì ti strazia, Ch'è danno in gioventù, vergogna al senio.

Allora il nostro Pan colmo di grazia, Con l'alma Pale aumenterà il tuo numero, Tal che la mente tua ne fia ben sazia,

E non ti sdegnerai portar su l'umero La cara zappa, e pianterai la neputa, L'asparago, l'aneto e'l bel cucumero.

E'l tempo sol in ciò disponi e deputa; Che non s'acquista libertà per piangere; E tanto è miser l'uom, quant'ei si reputa. 104

E poi comincerai col rastro a frangere La dura terra, e sterperai la lappola, Che le crescenti biade suol tant'angere.

Io con la rete uccello, e con la trappola, Per non morir nell'ozio, e tendo insidie. Alla mal nata volpe, e spesso incappola.

Così si scaccia amor; così le invidie

De' pastor neghittosi si postergano;

Così si spregia il mondo e sue perfidie.

Così convien ch'al tutto si dispergano L'amorose speranze ardite ed avide, Che nelle menti semplicette albergano.

Or pensa alquanto alle tue capre gravide, Che per tema de' lupi che le assaltano, Fuggon da' cani più che cervi pavide.

Vedi le valli e i campi che si smaltano Di color mille; e con la piva e'l crotalo Intorno ai fonti i pastor lieti saltano.

Vedi il monton di Friso; e segna e notalo, Clonico dolce: e non ti vinca il tedio; Che'n pochi di convien che'l sol percotalo.

Caccia i pensier che t'han già posto assedio, E che ti fan dì e notte andar fantastico; Che al mondo mal non è senza rimedio. E pria ch'io parli, le parole mastico.

### ANNOTAZIONI

# all' Eglega Ottava.

Tal che Fauni ec. Se credere dobbiamo alla storia, che s' aggira intorno a cose tanto rimote, Fauno re de' Latini, fiori a' tempi che Pandione regnava in Atene. Fu egli il primo che ridusse gl'Italiani, i quali vivcano prima in silvestre maniera, 'ad una vita socievole, e mite, insegnando loro a conoscere gli Dei, e a fabbricarne i tempi, i quali perciò

da' Latini si dissero fana. Egli stesso venne in seguito onorato qual Dio, cosicchè anche in Roma ebbe un tempio sul monte Celio; di forma circolare, e adornato in giro di molte e maestose colonne. A poco a poco nelle fallaci menti degli uomini si moltiplicò quegli che da principio era unico, cosicche il più delle volte i poeti invece del solo Fauno nominano i Fauni. Secondo la mitologia, i Satiri ed i Silvani sono da alcuni creduti figliuoli di Fauno, di modo che tutti unitamente son considerati come Divinità silvestri od agresti. di forma mostruosa, e presso a poco si dipingono nella stessa guisa, cioè con piedi caprini, e con fronte cornuta. I Fauni però vengono spezialmente coronati con frondi di pino; i Satiri sogliono avere una coda nelle parti deretane; e quando un solo Silvano si dipinge, e non molti, tiene in mano un ramo di cipresso in memoria del bellissimo fanciullo Ciparisso amato da lui, e convertito nell'albero dello stesso nome. Di Fauno o dei Fauni non si parla così male, come spesso si fa dei Satiri, e de Silvani o di Silvano. I Satiri voglionsi così chiamati dalla loro inclinazione al vizio della lussuria. Pausania dice, ch' eglino son quelli che gli antichi appellarono Sileni da un verbo greco, che corrisponde ai nostri oltraggiare, villaneggiare, diffamare, e simili. Dal che si comprende come spesse volte indistintamente dassi ad alcuni soggetti della mitologia il nome di Satiro o di Sileno. Per esempio il Satiro Marsia appiccato da Apollo, vuole Erodoto, che altri non sia che Sileno. Laonde la sola differenza da ritenersi tra i Satiri ed i Sileni si è che i medesimi soggetti finchè erano giovani si chiamavano Satiri, e quando terano alquanto avanzati in età si nominavano Sileni. Ed è forse per questa ragione, che a Sileno, propriamente detto, cioè a quello che fu nutricatore, e maestro di Bacco si attribuisce una grandissima cognizione della natura, e di ogni antichità, e che Virgilio volendo di tali cose parlare nell'Egl. v. v'introduce Sileno, seguendo, come commenta Servio, ciò che ne avea detto Teopompo da Scio. Questo Sileno è quel medesimo, di cui narrasi un' altra favola, cioè che essendo egli preso dal Re Mida, per prezzo della ricuperata libertà, gli ha insegnato, che il non nascere è ottima cosa per l'uomo, e che quasi ottima è il morire prestamente. Silvano poi fu creduto un nume si perverso, che sovente è preso per l'Incubo, ossia per quello che volgarmente chiamasi folletto. Di più essendoci l'opinione, che questo insolente Dio violentasse le donne, mettevasi un custode alle puerpere, tosto cha aveano partorito, affinchè di notte non le molestasse. Laonde ai Satiri ed ai Silvani ora si sagrificò perchè quali custodi de greggi, de campi, delle vigne ogni cosa rendessero felice, ed ora perchè quali divinità maligne anzi che no, si astenessero dal recare qualunque nocumento. Come poi sotto

questi due differenti aspetti si poterono risguardare, così variamente furono introdotti dai poeti ne loro componimenti; ora quali insidiatori dell'onestà delle Ninfe, ed ora quali intimi amici di quelle, viventi insieme in dolcissima e purissima concordia.

Tespiadi. Queste dai Poeti ora si prendono per Ninfe, ed ora per le Muse, e tanto le une quanto le altre hanno un tal nome da Tespia, la quale fu già una terra vicinissima al

monte Parnaso, dove s'imaginò ch' elleno abitassero.

Questa vita mortal ec. Non è nuovo l'assomigliare la vita dell'uomo ad un sol giorno; ma però questa comparazione assai acconciamente è qui usata. Presso Plutarco un savio Greco dice: La vita è simile al carcere d'un giorno, e tutto lo spazio del nostro vivere affermerei essere quasi uguale a quel giorno solo, in cui nascendo vediamo la luce, e quindi ben tosto lasciamo il luogo a'posteri. Anche il Petrarca nel Trionfo del Tempo ha la medesima sentenza:

Che più & un giorno è la vita mortale Nubilo, breve, freddo e pien di noia; Che può bella parer, ma nulla vale?

E l'ore ladre ec. Questo rubare che fa il tempo, fu già accennato da Orazio nell'Epist. 2 del Lib. 11.

Singula de nobis anni praedantur euntes.

O felici color ec. Imitazione di Orazio nell'Ode 13 del Lib. 1.

Felices ter et amplius Quos innupta tenet copula; nec malis Divulsus querimoniis Suprema citius solvet amor die.

Ed Ist innanzi agli occhi ec. Fu Ist un bellissimo fauciullo, che non avendo potuto muovere a pietà la crudelissima Anasserete, della quale erasi fortemente innamorato, per disperazione con un laccio s'appiccò da se stesso. Il Petrarca nel Cap. 2 del Trionso dell'Amore così disse di Isi:

Ivi quell'altro al mal suo sì veloce Ifi, ch'amando altrui, in odio s'ebbe.

Lo stame che le Parche ec. I Poeti paragonarono la vita dell'uomo ad un filo, fingendo che delle tre Parche, figliuole di Demogorgone, o secondo Marco Tullio dell'Erebo e della Notte, Cloto tenga la conocchia, Lachesi fili, Atropo tagli il filo. Pur mi si para la spietata Amendola ec. Filli, figliuola di Licurgo re di Tracia, credendosi ingannata da Teseo, che le avea dato fede di sposarla, e che non tornava a lei al tempo prefisso, da se stessa vinta dal dolore s'appiccò per la gola, e fu convertita nell'albero dell'amandola, o mandorlo, che qui è detto Amendola in grazia della rima.

E s'io le leggi al tuo signor ec. Questo signore, che Eugenio dice essere di Clonico, è Amore, e le leggi d'Amore son quelle che vogliono che gl'innamorati siano malinconici. Laonde Eugenio desiando di confortare Clonico ottimamente gli propone l'allegrezza, come uno de primi rimedi d'Amore.

Ama il giocondo Apollo ec. Io non credo che si possa meglio spiegare quale spezie d'amore voglia qui Eugenio consigliare a Clonico sull'esempio di Apollo e del sacro Genio, che colle parole di Euripide nella Medea:

> Il troppo ardente amor non recu mai Nè buona fama nè virtude all'uomo: Pur se attemprata Venere ci move Altra Diva non v'è di lei più cara.

ovvero con ciò che Tibullo dice esser proprio di Osiri nell'El. vm. del Lib. 1.

> Non tibi sunt tristes curae, nec luctus, Osiri, Sed chorus, et cantus, et levis aptus Amor.

E'l sacro Genio. Piacemi di estendermi alquanto parlando di questo Genio. Egli fu creduto il Dio della natura, del piacere e dell'ospitalità, o come un Nume tutelare, un au-gelo, un essere privo d'ogni corporea sostanza; il cui proprio nome provenga dall'antico verbo latino geno vale a dire gigno, perchè egli ha forza di generare ogni cosa. Non un solo Genio fu ammesso ma moltissimi, di modo che parecchi opinano che appo gli antichi i Genj, i Lari, i Penati fossero gli stessi. Laonde ciascun uomo, ciascuna città, e ciascun impero avea qual proprio custode uno speziale Genio; al quale si prestava onore e culto con voti, con medaglie, e statue, e pel quale d'ordinario giuravano i soli nomini, siccome d'ordinario le femmine giuravano per Giunone. Celebre è l'iscrizione tratta dal tempio di Ercole nel Campidoglio, ristorato per la salute dell'Imperatore: Pro. Salute. D. D. Imp. Pii. Fel. Aug. et. matris. Aug. N. et. Kastror. aedem. Genio. coeli. Adianti. manipuli. ejus. sua. pecunia. refecerunt. Seneca adirato contro il suo castaldo lagnasi fra le altre cose, che alcuni platani siano senza frondl, co'rami nodosi, e torti, co' tronchi cattivi e malconci; il che, egli dice, non sarebbe accaduto se alcuno gli zappasse intorno, e gl'inaffiasse. Il ca-

staldo invece giura pel Genio del suo padrone, che in niuna cosa cessò mai la sua premura, e che que platani erano alquanto vecchi: jurat per Genium meum se omnia facere, in nulla re cessare curam suam, sed illas (platanos) vetulas esse. Così scrive Seneca medesimo nella sua dodicesima Lettera. Quanto poi fosse saldo il giuramento fatto pel Genio massimamente dell'Imperatore, ben lo dimostra Tertulliano, che nel Cap. 28 dell' Apologia così ne rimbrotta i Gentili: Citius denique apud vos per omnes Deos, quam per unicum Genium Caesaris pejerutur. Si chiamavano Genii semplicemente quelli che a ciascun luogo presiedevano, e qualche volta Genii Magni quelli che aveano come in cura le città, e le nazioni. Quindi nelle lapidi sovente si vede indicato Genius Centuriae, Genius Coloniae, Genius Conventus, Genius Fontis, Genius Horreorum, Genius Lavacrorum, Genius Municipii, Genius Patriae, Genius Theatri, Genius Venalitionum. Per lo che Prudenzio così si scaglia contro Simmaco:

Quanquam cur Genium Romae mili fingitis unum? Cum portis, domibus, thermis, stabulis soleatis Adsignare suos Genios etc.

Dal Genio poi prese il nome di banchetto geniale, quello, che nel giorno delle nozze dallo Sposo s'imbandiva alla Sposa, ed alla festosa brigata, e parimenti dal Genio si nomò letto geniale il letto nuziale, che pomposamente si ornava o nel di delle nozze, o quando vi giaceva la puerpera. I filosofi, come Platone appresso i Greci, Cicerone appresso i Latini, concederono bensì, che al Genio si prestasse un culto. ma pretesero che per altro non si ritenesse che per l'anima di ciascuno, la quale essendo creata da Dio venisse anch'essa qual Dio onorata. Dal che derivarono forse le dizioni latine indulgere genio, o defraudare genium per esprimere l'azio-ne di soddisfare, o di contrastare agli appetiti dell'animo. Fu in seguito imaginato, che a ciascun uomo due Genii fossero dati, uno cattivo, e l'altro buono; ma però quasi sempre appo i giudiziosi filosofi, e poeti di un solo si fa menzione; e questi è amabile e piacevole, onde non è raro il trovare la voce genium usata per dire la grazia, e la leggiadria di alcuna persona o cosa. Marziale di fatto volendo dire, che il poeta che vuol essere immortale, debbe avere grazia e venustà ne' suoi versi, termina l'Epigr. 60 del Lib. vi., così dicendo:

Victurus genium debet habere liber.

Vedi il Monton di Friso. Friso su figliuolo d'Atamante, e di Nesele; il quale non potendo sopportare la mala vita dae tagli dalla matrigna, con la sorella chiamata Elle se ne fuggi; ed avuto dal padre un montone, che aveva il vello d'oro o la lana d'oro, vi montò a cavallo: ma volendo passare il mare, Elle cadde nell'acqua, e s'annegò; onde quel mare fu chiamato Ellesponto. Friso giunse a salvamento in Colco al Re Eta, dove sagrificò a Giove, o a Mercurio il montone, e ne attaccò la pelle al tempio. Dicono che gli Dei tanto ebbero accetto quel sagrificio, che posero quel montone in cielo, e lo fecero uno de'segni dello Zodiaco. Ora è da notare, che dove qui Eugenio dice Vedi il Monton di Friso, volle accennare la stagione della primavera che si avvicinava; quasi volesse dire, che siccome gli alberi deponevano lo squallore, e cominciavano a rinverdire, così Clonico deponesse il doro che sentiva, e prendendo speranza si riconfortasse. Di fatto il sole entra in questo segno d'Ariete il mese di Marzo, quando appunto comincia la primavera. Porcacchi.

Sotto coperta di voler menar Clonico, pastore innamorato al sacerdote di Pan, per trovar rimedio alle amorose passioni di lui, induce il vecchio Opico a ragionar delle vane possanze della magia, indi andati al sacerdote, mentre ch' ei si apparecchiava a ragionare, con bella maniera fa contrastar fra loro cantando due pastori, acciocche men nojoso abbia a parere il lungo ragionamento del prudente sacerdote.

#### PROSA NONA.

Non si sentivano più per li boschi le cicale cantare, ma solamente, in vece di quelle, i notturni grilli succedendo si facevano udire per le fosche campagne; e già ogni uccello si era per le sopravvegnenti tenebre raccolto nel suo albergo, fuora che i vespertilli, i quali allora destati uscivano dalle usate caverne, rallegrandosi di volare per l'amica oscurità della notte; quando ad un tempo il cantare di Eugenio ebbe il suo fine; e i nostri greggi discesi dalle alte montagne si ragunarono al luogo, ove la sampogna sonava. Perchè con le stelle in cielo tutti insieme partendone dalla via, ove cantato si era, e menando Clonico con esso noi, ne riducemmo in un valloncello assai vieino, ove allora, che estate era, le vacche de'paesani bifolchi le più delle notti albergavano; ma al tempo delle guazzose pioggie tutte le acque, che da' vicini monti discendono, vi si sogliono ragunare: il quale d'ogn' intorno circondato

naturalmente di querciuole, cerretti, suberi, lentischi, saligastri, e di altre maniere di salvatichi arboscelli, era si da ogni parte richiuso, che da nessuno altro luogo, che dal proprio varco vi si potea passare; tal che per le folte ombre de' fronzuti rami, non che allora, che notte era, ma appena quando il sole fosse stato più alto, se ne sarebbe potuto vedere il cielo. Ove alquanto discosto dalle vacche, in un lato della picciola valle le nostre pecore, e le capre restringemmo, come sapemmo divisare il meglio. E perchè gli usati focili per caso portati non aveamo; Ergasto, il quale era più che gli altri esperto, ebbe subitamente ricorso a quello, che la comodità gli offeriva; e preso un legno di edera, ed un di alloro, e quelli insieme per buono spazio fregando, cacció del foco; dal quale poi che ebbe per diversi luoghi accese di moite fiaccole, chi si diede a mungere, chi a racconciare la guasta sampogna, chi a saldare la non stagna fiasca, e chi a fare un mestiero, e chi un altro, insino che la desiata cena si apparecchiasse; la quale poi che con assai diletto di tutti fu compita, ciascuno, perchè molta parte della notte passata era, si andò a dormire. Ma venuto il chiaro giorno, e i raggi del sole apparendo nelle sommità di alti monti, non essendo ancora le lucide gotte della fresca brina riseccate nelle tenere erbe, cacciammo dal chiuso vallone li nostri greggi e gli armenti a pascere nelle verdi campagne. E drizzatine per un fuor di strada al cammino del monte Menalo, che non guari lontano ne stava, con proponimento di visitare il reverendo tempio di Pan, presentissimo

Iddio del salvatico paese, il misero Clonico si volle accomiatare da noi. Il quale dimandato; qual fosse la cagione, che sì presto a partirsi il costringesse, rispose: che per fornire quello, che la precedente sera gli era stato da noi impedito, andar voleva, cioè per trovare a suoi mali rimedio con opra di una famosa vecchia, sagacissima maestra di magici artifici, alla quale, secondo che egli per fama avea molte volte udito dire, Diana in sogno dimostrò tutte le erbe della magica Circe, e di Medea; e con la forza di quelle soleva nelle più oscure nottiandare per l'aria volando, coverta di bianche piume, in forma di notturna strega; e con suoi incantamenti inviluppare il cielo di oscuri nuvoli, ed a sua posta ritornarlo nella pristina chiarezza; e fermando i fiumi, rivoltare le correnti acque ai fonti loro: dotta sovra ogni altra di attraere dal cielo le offuscate stelle, tutte stillanti di vivo sangue; e d'imporre con sue parole legge al corso della incantata luna; e di convocare di mezzo giorno nel Mondo la notte, e li notturni Iddii dalla infernale confusione; e con lungo mormorio rompendo la dura terra, richiamare le anime degli antichi avoli dalli deserti sepolcri; senza che, togliendo il veleno delle innamorate cavalle, il sangue della vipera, il cerebro dei rabbiosi orsi, e i peli della estrema coda del lupo, con altre, radici di erbe, e sughi potentissimi, sapeva fare molte altre cose maravigliosissime, ed inincredibili a raccontare. A cui il nostro Opico. disse: ben credo, figlinol mio, che gli Dii, de' quali tu sei divoto, ti abbiano oggi qui guidato per farti a' tuoi affanni trovar rimedio;

e tale rimedio, ch'io spero, che, se a mie parole presterai fede, ne sarai lieto mentre vivrai. Ed a cui ne potresti gir tu, che più conforto porgere ti potesse, che al nostro Enareto? il quale sopra gli altri pastori dottissimo, bandonati i suoi armenti, dimora nei sacrifici di Pan nostro Iddio: a cui la maggior parte delle cose e divine, ed umane è manifesta; la terra, il cielo, il mare, lo infatigabile sole, la crescente luna, tutte le stelle, di che il cielo si adorna, Pliadi, Iadi, e'l veleno del fiero Orione, l'Orsa maggiore, e minore; e così per conseguente i tempi dell'arare, del mietere, di piantare le viti, e gli ulivi, d'innestare gli alberi, vestendogli di adottive frondi; similmente di governare le mellisere api, e ristorarle nel mondo, se estinte fossero, col putrefatto sangue degli affogati vitelli. Oltra di ciò, quel, che più maraviglioso è a dire, ed a credersi, dormendo egli in mezzo delle sue vacche nella oscura notte, duo dragoni gli leccarono le orecchie; onde egli subitamente per paura destatosi, intese presso all' alba chiaramente tutti i linguaggi degli uccelli. E fra gli altri udi un luscigniuolo, che cantando, o più tosto piangendo sovra i rami d'un folto corbezzolo, si lamentava del suo amore, dimandando alle circostanti selve aita: a cui un passero all'incontro rispondea, in Leucadia essere un'alta ripa, che chi da quella nel mare saltasse, sarebbe senza lesione fuor di pena: al quale soggiunse una lodola, dicendo, in una terra di Grecia. della quale io ora non so il nome, essere il fonte di Cupidine, del quale chiunque beve; depone subitamente ogni suo amore; a cui il Sanazzaro.

dolce luscigniuolo soavemente piangendo e lamentandosi rispondeva, nelle acque non essere virtù alcuna: in questo veniva una nera merla, un frisone, ed un lucarino, e riprendendolo della sua sciocchezza, che nei sacri fonti non credeva celesti potenzie fossero infuse; cominciarono a raccontargli le virtù di tutti i fiumi, fonti, e stagni del mondo, de' quali egli a pieno tutti i nomi, e le nature, e i paesi, dove nascono e dove corrono, mi seppe dire, che non ve ne lasciò un solo, sì bene gli teneva nella memoria -riposti. Significommi ancora per nome alcuni uccelli, del sangue dei quali mescolato e confuso insieme si genera un serpe mirabilissimo, la cui natura è tale, che qualunque nomo di mangiarlo si arrischia, non è si strano parlare di uccelli, che egli appieno non lo intenda. Similmente mi disse non so che animale, del sangue del quale chi bevesse un poco, e trovassesi in sul fare del giorno sovra alcun monte, ove molte erbe fossero, potrebbe pienamente intendere quelle parlare, e manifestare le sue nature, quando tutte piene di rugiada aprendosi ai primi raggi del sorgente sole ringraziano il cielo delle infuse grazie, che in se possedono; le quali veramente son tante e tali, che beati i pastori, che quelle sapessero. E se la memoria non m'inganna, mi disse ancora, che in un paese molto strano, e lontano di qui, ove nascon le genti tutte nere, come matura oliva, e correvi sì basso il sole, che si potrebbe di leggiero, se non cuocesse, con la mano toccare; si trova una erba, che in qualunque siume, o lago gittata fosse, il farebbe subitamente seccare; e quante chiusure

toccasse, tutte senza resistenza aprire: ed altra, la quale chi seco portasse, in qualunque parte del mondo pervenisse, abbonderebbe di tutte le cose, nè sentirebbe fame, sete, nè pcnuria alcuna. Nè celò egli a me, nè io ancora celerò a voi la strana potenza della spinosa erige, notissima erba nei nostri liti; la radice della quale ripresenta alle volte similitudine del sesso virile; o femmineo, benchè di raro si trovi; ma se per sorte ad alcuno quella del suo sesso pervenisse nelle mani, sarebbe senza dubbio in amore fortunatissimo. Appresso a questa soggiunse la religiosa verbena, gratissimo sacrificio agli antichi altari; del sugo della quale qualunque si ungesse, impetrerebbe da ciascuno quanto di dimandare gli aggradasse, purchè al tempo di coglierla fosse accorto. Ma che vo io affaticandomi in dirvi queste cose? Già il luogo, ove egli dimora, ne è vicino; e saravvi concesso udirlo da lui a pieno raccontare. Deh non, disse Clonico; io, e tutti costoro desiamo più tosto così camminando, per alleggerirne la fatica, udirlo da te; acciocchè poi, quando ne fia licito vedere questo tuo santo pastore, più in reverenza lo abbiamo, e quasi a terreno Iddio gli rendiamo i debiti onori nelle nostre selve. Allora il vecchio Opico, tornando al lasciato ordine, disse se avere ancora udito dal medesimo Enareto alcuni incanti da resistere alle marine tempestati, ai tuoni, alle nevi, alle pioggie, alle grandini, ed alli furiosi impeti delli discordevoli venti. Oltra di ciò disse avergli veduto tranghiottire un caldo cuore e palpitante di una cicca talpa; ponendosi sovra la lingua un occhio di Indiana testudine nella

quintadecima luna; e tutte le future cose indovinare. Appresso seguitò, avergli ancora vedata una pietra di cristallina specie, trovata nel picciolo ventre d'un bianco gallo, la quale chi seco nelle forti palestre portasse, sarebbe indubitatamente contra ogni avversario vincitore. Poi raccontò avernegli veduta un'altra .simile ad umana lingua, ma maggiore, la quale, non come l'altre, nasce in terra, ma nella mancante luna cade dal cielo, ed è non poco utile alli venerei lenocinii: altra contra al freddo: altra contra le perverse affascinazioni d'invidiosi occhi. Nè tacque quella, la quale insieme legata con una certa erba, e con alquante altre parole, chiunque indosso la portasse, potrebbe a sua posta audare invisibile per ogni parte, e fare quanto gli piacesse, senza paura di essere impedito da alcuno: e questo detto, seguitò d'un dente tolto di bocca alla destra parte di un certo animale chiamato, se io mal non mi ricordo, Jena: il qual dente è di tanto vigore, che qualunque cacciatore sel legasse al braccio; non tirerebbe mai colpo in vano; e non partendosi da questo animale, disse, che chi sotto al piede ne portasse la lingua, non sarebbe mai abbajato da' cani: chi i peli del muso, con la pelle delle oscene parti nel sinistro braccio legata portasse, a qualunque pastorella gli occhi volgesse, si farebbe subito a mol grado di lei seguitare. E lasciando questo, demostrò, che chi sovra la sinistra mammella di alcuna donna ponesse un cuore di notturno gnfo, le farebbe tutti i secreti in sogno-parlando manifestare. Così di una cosa in un'altra saltando, prima a piè dell'alto monte giungem-

mo; che di averne dopo le spalle lasciato il piano ne fossimo avveduti. Ove, poi che arrivati fummo, cessando Opico dal suo ragionare, siccome la fortuna volle, trovammo il santo vecchio, che a piè di uno albero si ripesava; il quale, come da presso ne vide, subitamente levatosi per salutarne, all'incontro ne venne, degno veramente di molta riverenza nella rugosa fronte, con la barba, e i capelli lunghi, e bianchissimi più che la lana delle Tarentine pecore; e nell'una delle mani avea di ginepro un bastone bellissimo, quanto alcuno mai ne vedessi a pastore, con la punta ritorta un poco, dalla quale usciva un lupo, che ne portava uno agnello, fatto di tanto artificio, che gli avresti i cani irritati appresso: il quale ad Opico prima, dopo a tutti noi fatte onorevoli accoglienze, ne invitò all'ombra a sedere. Ove aperto un sacchetto, che egli di pelle di cavriuolo portava maculosa e sparsa di bianco, ne trasse con altre cose una fiasca delicatissima di tamarisco, e volle che in onore del comune Iddio bevessimo tutti: e dopo breve desinare, ad Opico voltatosi, il dimandò di quello, che a fare così di schiera andassimo: il quale prendendo lo innamorato Clonico per mano, così rispose: la tua virtù sovra le altre singularissima, e la estrema necessità di questo misero pastore ne costrinse a venire in queste selve, Enareto mio; il quale, oltra al dovuto ordine amando, e non sapendo a se medesimo soprastare, si consuma si forte, come al foco la molle cera; per la qual cosa non cerchiamo noi a tal bisogno i risponsi del tuo, e nostro Iddio, i quali egli più che altro Oracolo verissimi rende nella pura-notte a' pastori in questi monti; ma solamente dimandiamo la tua aita, che in un punto ad amore togliendolo, alle desiderose selve, ed a tutti noi il ritorni: col quale confesseremo, tutte le giocondità perdute esserne per te insieme restituite; ed acciocchè chi egli è, occulto non ti sia, mille pecore di bianca lana pasce per queste montagne, nè di state, nè di verno mai gli manca novo latte; del suo cantare non dico altro; perocchè quando d'amore liberato lo avrai, il potrai a tua posta udire; e fiati, son certo, gratissimo. Il vecchio sacerdote, parlando Opico, riguardava il barbuto pastore, e mosso a pietà della sua pallidezza, si apparecchiava di rispondere; quando alle orecchie dalle prossimane selve un dolcissimo suono con scave voce ne pervenne: ed a quella rivolti da traverso, vedemmo in una picciola acquetta a piè d'un salce sedere un solo caprajo, che sonando dilettava la sua mandra. E veduto, subitamente a trovarlo andammo; ma colui, il quale Elenco avea nome, come ne vide verso il limpido fiumicello ap-pressare, subitamente nascondendo la sua lira, quasi per isdegno turbato si tacque. Per la quale cosa il nostro Ofelia offeso da tanta salvatichezza, siccome colui, che piacevolissimo era, e grazioso a' preghi de' pastori, si argomentò con ingiuriose parole doverlo provocare a cantare: e così con un riso schernevole bessandolo, con questi versi il costrinse a rispondere.

## ANNOTAZIONI

#### alla Prosa Nona.

Non si sentivano più per li boschi ec. Nel principio di questa Prosa, ottimamente nota il Porcacchi, è da metter gran cura all'ornata descrizion della sera, che'l Sanazzaro fa, senza uscir mai de' termini dell'umiltà pastorale; e in tutto il restante, e massime nel ragionamento del vecchio Opico, avvertiscasi quanto vagamente parli delle vanità magiche, impresse nelle menti de' troppo creduli pastori; con quanto accorgimento alcuna volta finga che'l vecchio mal si ricordi del nome d'alcuni animali incogniti; quanto ben circoscriva gli Etiopi chiamandogli genti nere più che matura uliva, perchè colui non si ricordava del nome Queste ed altre simili cose sono tutte scritte ed esposte con arte e giudizio grande.

I raggi del sole apparendo ec. Se il Sanazzaro in questo luogo ha voluto imitare Ovidio nel Lib. IV. delle Metam., dove questi descrivendo ugualmente l'Aurora ha detto:

Postera nocturnos Aurora removerat ignes, Solque pruinosas radiis siccaverat herbas;

convien avvertire che l'imitatore ha vinto l'imitato, perchè il Sanazzaro ottimamente particolarizza l'aurora dicendo che non ancora le lucide goccie della fresca brina non erano riseccate nelle tenere erbe; e Ovidio invecè volendo descrivere l'aurora descrive piuttosto il mattino già inoltrato, poichè ne dice che il sole co' suoi raggi aveva già seccate le rugiandose erbe.

Della magica Circe, e di Medea. Circe su figliuola del Sole e di Perse Ninsa, e venne ad abitare in Italia nell' Isola da lei detta Circea, che poi diventò terra ferma, e chiamasi oggi Monte Circello. Costei, per quanto dicono i poeti, convertiva gli uomini in varie fiere per forza di arte magica, secondo che si vede ne' compagni d'Ulisse nel Lib. x dell' Odissea d'Omero. Medea su figliuola d'Eta Re de' Colchi, e su maga eccellentissima, come quella, che per amor di Giasone seppe co'suoi incantamenti addormentare il serpente che sempre vegghiava alla custodia del vello d'oro, che Giasone andò a rubare. Tutto quello poi che qui si dice intorno gl' incantamenti, è preso in parte o dall' Egloga vii. di Virgilio, o dall' Idilio ii. di Teocrito, e in parte dall' Elegia vii. del Lib. III. degli Amori d'Ovidio.

Pliadi, o Plejadi sette figliuole d'Atlante e di Pleione Ninfa, nominate Elettra, Alcione, Celeno, Maja, Asterope, Taigete, Merope, le quali si fingono trasportate in cielo, e col·
locate davanti alle ginocchia del Toro. Col loro apparire dimostrano essere buon tempo di navigare. Dai latini si chiamano Virgilie, dall' indicare ch' elleno fanno il prossimo tempo di primavera quando appajono sul nostro emisferio. Di
fatto nascono a primavera, e quando è l' equinozio, nascono
la mattina. Dal volgo poi queste stelle medesime vengono
dette Gallinelle

dette Gallinelle.

Indi, altre sette figliuole di Atlante e di Etra, sorelle di Iante, che si chiamano Ambrosia, Eudora, Pasitoe, Coronide, Plessauride, Pito, Tiche. Queste intisichendo pel grave dolore d'aver veduto il loro fratello morto da un leone, furono per compassione cangiate da Giove in altrettante stelle, e collocate nella testa del Toro; e perchè restasse un perpetuo testimonio della loro pietà verso il fratello, dal nome di lui furono tutte insieme chiamate ladi. Quand' elleno appajono e quando anche tramontano, turbano cielo, terra e mare, e cagionano copiosissime pioggie; onde a ragione disse Orasi zio nell' Ode III. del Lib. I.

Illi robur et aes triplex
Circa pectus erat, qui fragilem truci
Commisit pelogo ratem
Primus, nec timuit praecipitem Africum
Decertantem Aquilonibus,
Nec tristes Hyadas, nec rabiem Noti.

Orione figliuolo nato dall'orina di Giove, di Nettuno, e di Mercurio. Essendo espertissimo cacciatore, e troppo millantandosi di questa sua abilità, fu dagli Dei punito col fare che la terra partorisse uno scorpione, dal cui morso fu ucciso. Diana mal soffrendo la sventura d'un suo seguace, lo pose in cielo vicino al segno del Toro, formando egli pure un seguo che porta lo stesso suo nome, e ch'è composto di trent'otto stelle. Quando risplende, dinota serenità, e quando s'oscura, prenunzia tempesta.

L'Orsa maggiore, e minore, due segni celesti vicini al polo artico, che tra loro si distinguono per la differente grandezza. L'Orsa maggiore è di ventisette stelle, la minore di sette. La maggiore è Calisto, figliuola di Licaone Re d'Arcadia, cangiata in orsa, e quindi trasportata in cielo. La minore è Cinosura, una di quelle Ninfe, che nutrirono Giove di latte sul monte Ida in Creta, e che in premio di si bella azione furono esse pure in cielo trasportate tutte insieme.

In Leucadia essere un'alta ripa ec. Leucadia, o Leucade isola di Grecia nel mare Jonio. Ivi fu un promontorio dello stesso nome, sulla sommità del quale s'alzava un picciolo tempio dedicato ad Apollo. Gli amanti disperati offrivano se-

gretamente i loro voti nel tempio, e quindi dalla cima del promontorio gittavansi in mate pensando che se ne uscivano

vivi, eran guariti dalla violetta loro passione.

Essere il fonte di Cupidine. Questo fonte, le cui acque si riputavano atte a distruggere anche il più gagliardo amore, trovavasi presso a Cizico, città dell'Asia, onde da alcuni chiamasi anche fonte Cizio, o Cizico.

Mille pecore di bianca lana pasce ec. Imitazione di Virgi-

lio nell' Egl. 11.

Mille meae Siculis errant in montibus agnae: Lac mihi non aestate novum, non frigore defit. Canto quae solitus etc.

### EGLOGA NONA.

OFELIA, ELENCO, E MONTANO.

## Ofelia.

Dimmi, caprar novello, e non t'irascere, Questa tua greggia ch'è cotanto strania, Chi te la diè sì follemente a pascere? Elenco.

Dimmi, bifolco antico, e quale insania Ti risospinse a spezzar l'arco a Clonico, Ponendo fra pastor tanta zizzania? Ofelia.

Forse fu allor ch'io vidi malineonico

Selvaggio andar per la sampogna e i naccari,
Che gl'involasti tu, perverso erronico.

Elenco.

Ma con Uranio a te non valser baccari, Che mala lingua non t'avesse a ledere; Furasti il capro, ci ti conobbe ai zaccari. Ofelia.

Anzi gliel vinsi, ed ei nol volea cedere
Al cantar mio, schernendo il buon giudicio
D'Ergasto, che mi ornò di mirti e d'edere.

Elenco.

Cantando tu'l vincesti? or con Galicio Non udi'io già la tua sampogna stridere Come agnel ch'è menato al sacrificio? Ofelia.

Cantiamo a prova, e lascia a parte il ridere: Pon quella lira tua fatta di giuggiola: Montan potrà nostre question decidere.

#### . Elenco.

Pon quella vacca che sovente muggiola; Ecco una pelle, e due cerbiatti mascoli Pasti di timo e d'acetosa luggiola.

Ofelia.

Pon pur la lira, ed io porrò duo vascoli Di faggio, ove potrai le capre mungere; Che questi armenti a mia matrigna pascoli. Elenco.

Scuse non mi saprai cotante aggiungere, Ch'io non ti scopra: or ecco il nostro Eugenio: Far non potrai si, ch'io non t'abbia a pungere. Ofelia.

Io vo' Montan, ch' è più vicino al senio; Che questo tuo pastor par troppo ignobile, Nè credo ch' abbia sì sublime ingenio.

Elenco.

Vienne all'ombra, Montan; che l'aura mobile Ti freme fra le fronde, e'l fiume mormora: Nota il nostro cantar qual è più nobile. Ofelia.

Vienne, Montan, mentre le nostre tormora Ruminan l'erbe, e i cacciator s' imboscano Mostrando ai cani le latebre e l'ormora. Montano.

Cantate, acciocchè i monti omai conoscano, Quanto'l secol perduto in voi rinnovasi: Cantate fin che i campi si rinfoscano. Ofelia.

Montan, costui che meco a cantar provasi, Guarda le capre d'un pastor erratico. Misera mandra, che 'n tal guida trovasi! Elenco.

Corbo malvagio, ursacchio aspro e salvatico, Cotesta lingua velenosa mordila, Che trasportar si fa dal cor fanatico,

Ofelia.

Misera selva, che coi gridi assordila:

Fuggito è dal romore Apollo e Delia.

Getta la lira omai, che indarno accordila.

Montano.

Oggi qui non si canta, anzi si prelia:
Cessate omai, per Dio, cessate alquanto:
Comincia, Elenco, e tu rispondi, Ofelia.
Elenco.

La santa Pale intenta ode il mio canto,

E' di bei rami le mie chiome adorna,

Che nessun altro se ne può dar vanto.

Ofelia.

E'l semicapro Pan alza le corna Man Alla sampogna mia sonora e bella,
E corre e salta e fugge, e poi ritorna.

Elenco.

Quando talora alla stagion novella

Mugno le capre mie, mi scherne e ride

La mia soave e dolce pastorella.

Ofelia.

Tirrena mia col sospirar m'uccide,
Quando par che ver me con gli occhi dica:
Chi dal mio fido amante or mi divide?
Elenco.

Un bel colombo in una quercia antica Vidi annidar poc'anzi; il qual riserbo Per la crudele ed aspra mia nemica. Ofelia.

Per la mia douna; il qual fra tutti i tori Incede con le corna alto e superbo.

Elenco

Fresche ghirlande di novelli fiori di la contra il vostri altari, o sante niafe, avranno, di Se pietose sarete a' nostri amori.

Ofelia.

E tu, Priapo, al riunovar dell'anno 100 grantis Se porrai fine al mio amoroso affauno. Elenco.

Ouella che in mille selve e'n mille fratte Seguir mi face amor, so che si dole, Benchè mi fugga ognor, benchè s'appiatte. Ofelia.

Ed Amarauta mia mi stringe, e vole Ch' io pur le canti all'uscio; e mi risponde Con le sue dolci angeliche parole.

Elenco.

Fillida ognor mi chiama, e poi s'asconde, y a E getta un pomo, e ride, e vuol già ch' io La veggia biancheggiar tra verdi fronde. Ofelia.

Anzi Fillida mia m'aspetta al rio, . , . . . . E poi m'accoglie sì soavemente, Ch' io pongo il gregge e me stesso 'n obblio. Elenco.

Il bosco ombreggia; e se'l mio sol presente 🤲 Non vi fosse or, vedresti in nova foggia Secchi i sioretti, e le fontane spente. Ofelia.

Ignudo è il monte, e più non vi si poggia; 🚯 Ma se'l mio sol vi appare, ancor vedrollo D' erbette rivestirsi in lieta pioggia. Elenco.

O casta Venatrice, o biondo Apollo, Fate ch' io vinca questo alpestro Cacco. Per la faretra che vi pende al collo. Ofelia.

E tu, Minerva, e tu celeste Bacco, Per l'alma vite, e per le sante olive, Fate ch' io porti la sua lira al sacco.

Elenco.

O s' io vedessi un fiume in queste rive Correr di latte; dolce il mio lavoro In far sempre fiscelle all'ombre estive! Ofelia.

O se queste tue corna fussen d'oro, E ciascun pelo molle e ricca seta, Quanto t'avrei più caro, o bianco toro! Elenco.

O quante volte vien giojosa e lieta, E stassi meco in mezzo ai greggi miei Quella che mi diè in sorte il mio pianeta! Ofelia.

O quai sospir ver me move colci Ch'io sola adoro! o venti, alcuna parte Portatene all'orecchie degli Dei.

A te la mano, a te l'ingeguo e l'arte, A te la lingua serva, o chiara istoria: Già sarai letta in più di mille carte. Ofelia.

Omai ti pregia, omai ti esalta e gloria; Ch'ancor dopo mill'anni in viva fama (1). Eterna fia di te qua giù memoria.

Qualunque per amor sospira e brama, Leggendo i tronchi ove segnata stai, Beata lei, dirà, che'l ciel tant' ama.

Ofelia.

Beata te, che rinnovar vedrai

Dopo la morte il tuo bel nome in terra;

E dalle selve al cicl volando andrai.

Elenco.

Fauno ride di te dall' alta serra:

Taci, bifolco; che, s'io dritto estimo; la La capra col leon non può far guerra.

Ofelia.

Corri, cicala, in quel palustre limo,

E rappella a cantar di rana in rana;

Che fra la schiera sarai forse il primo.

Elenco.

Dinmi, qual sera è si di mente umana, Che s'inginocchia al raggio della luna, E per purgarsi scende alla sontana? Ofelia.

Dimmi, qual è l'uccello il qual raguna I legni in la sua morte, e poi s'accende, E vive al mondo senza pare alcuna? Montano.

Mal fa chi contra al ciel pugna o contende: Tempo è già da por fine a vostre liti; Che'l saver pastoral più non si stende.

Taci, coppia gentil; che ben graditi Son vostri accenti in ciascun sacro bosco; Ma temo che da Pan non sian uditi.

Ecco, al mover de' rami il riconosco, Che torna all'ombra pien d'orgoglio e d'ira Col naso adunco afilando amaro tosco.

Ma quel facondo Apollo, il qual v'aspira, Abbia sol la vittoria; e tu, bifolco, Prendi i tuo'vasi; e tu, caprar, la lira: Che'l ciel v'accresca come erbetta in solco.

## ANNOTAZIONI

## all' Egloga Nona.

Dimmi, caprar novello, ec. Tutta quest' Egloga è fatta ad imitazione dell' Egl. III. della Buccolica di Virgilio, che anch'esso la prese dall' Idilio IV. di Teocrito.

E tu, Priapo, ec. Fino da più antichi tempi Priapo fu creduto un Dio. Dai Moabiti e dai Madianiti, popoli dell'A- rabia, fu onorato sotto il nome di Baal-Phegor. San Girolamo così scrive: Beelphegor, idolum Moabitarum, quem nos Priapum possumus appellare. Inoltre fu adorato com'egli fosse lo stesso che il Sole. Perciò Orfeo, od Onomacrito ne suoi Inni, così dice rivolgendosi al sole:

> Tu rechi a noi la fiammeggiante luce, Ond' io Fane ti chiamo, o'l re Priapo.

Per vie più confermare questa cosa, potrebbesi anche provare ch' egli era lo stesso che l'Oro degli Egizi, il quale altri non era che il Sole, o'l figliuolo del Sole. Che se si opponesse essere stato detto da alcuni che Priapo fu creduto lo stesso che Bacco, agevolmente si può rispondere, che appunto anche Bacco spesso vien preso pel Sole. Laonde non dee recare maraviglia il vedere che Priapo tiene con una mano lo scettro, e coll'altra il pene. Essendo lo stesso che il Sole, egli così indica la sua forza produttrice di tutte le cose della natura. Quindi solevasi ergere negli orti il suo simulacro, e far sedere le spose sovra il suo membro genitale, sì perchè sembrasse ch' egli il primo ne delibasse la pudicizia, come perchè le rendesse feconde. Del resto Priapo non solo fu venerato nel modo che finora abbiamo detto, ma anco qual Dio del mare; del che ne fa fede Leonida con quell'elegante Epigramma riportato nell'Antologia, cui piacquemi di così tradurre nella nostra lingua.

### PRIAPO

AL NOCCHIERO.

La primavera un facile Corso promette in mare: Vedila ovunque ridere In mille guise e care.

Già la vezzosa rondine Cerca l'antico nido, E ti risveglia al giubilo Col festeggiante grido.

Tepido spira un zefiro,
Che tutto omai feconda:
Odi com' egli mormora
Dolce tra fronda e fronda.

Di nuovo il prato verdica, a mora in terra della della E tutto è pien di fiori',
Che variando spiegano
I loro bei colori.

Sorgi, o Nocchiero, e intrepido
Raccogli omai le sarte:
Stendi le vele; prospero
È'l Noto a ognun che parte.

A' miei sovrani fidati
Veraci detti accorti:
Il Dio Priapo vigile
Tutela io son de porti.

Col mio favor, che i turbini
E le procelle scaccia,
Sul mar sicuro i leciti
Guadagni tuoi procaccia.

Anzi Fillida mia ec. Ofelia più sopra chiamò la sua innamorata col nome di Amaranta, ed ora la chiama con quello di Filli la; ma ciò non deve punto scontentarci, poiche si come tutti questi son nomi finti, o per dir meglio nomi amorosi, che indistintamente si danno alle amate, non dee parere strano che alla stessa persono or venga adato il nome di Silvia o di Clori, or quello di Filli o di Amaranta. Io però non consiglierei i giovani a scambiare si facilmente cotesti medesimi nomi in uno stesso componimento; e massime se il discorso venisse diretto alla persona, il cui nome si volesse mutare; poichè non nominandosi allora cotale persona, che per renderla ognor più attenta al nostro discorso, la mutazione del nome richiamerebbe a se parte dell'attenzione. Questo riflesso può servire a difendere il nostro Sanazzaro, che cambia il nome della innamorata d'Oselia, mentre questi non fa che una narrazione.

O casta Venatrice, Diana Dea della caccia.

Cacco, qui è detto per antonomasia e per disprezzo Ovidio nel Lib. 1. de Fasti, ove narra come questo mostro fu ucciso da Ercole, così lo descrive:

> Cacus Aventinae timor, atque infamia silvae, Non leve finitimis, hospitibusque malum. Dira viro facies; vires pro corpore; corpus Grande: pater monstri Mulciber hujus erat.

Dimmi qual fera ec. Non cessando punto il nostro Sanazzaro d' imitar Virgilio nell' Egl. 111., fa che i due pastori in Sanazzaro

concorrenza propongano dubbj l'uno all'altro, senza farli risolvere. Onde Elenco domanda qual sia quell'animale che tanto s'avvicini d'intelletto all'uomo, che vedendo la luna, s'inginocchi, e scenda alla fontana per purgarsi. E questo animale deve intendersi essere l'elefante; della natura del quale si leggono cose maravigliose; ma fra l'altre dicono, per dichiarazione di questo luogo, che nelle campagne di Mauritania a un certo fiume che si chiama Amilo, quando la luna è nuova, scendono le mandre degli elefanti, e quivi scendo riverenza alla luna, se ne ritornano alle selve. Il Porcacchi.

Dimmi qual è l'uccello ec. Intendi la fenice, della quale Plinio nel Cap. II. del Lib. x. scrive, ch' ella vive 660 anni, che fattosi un nido di cassia e d'incenso, e riempiutolo d'odori, vi muore sopra, e che delle ossa, e delle midolle sue nasce un vermicello, che poi diventa il medesimo uccello della fenice. Queste due domande sono adattatissime alle rozze persone de pastori. Poiche se cotali maraviglie dell'elefante, e della fenice narrate dai vecchi autori, e rigettate dai moderni, tuttora sbalordiscono le genti non del tutto incolte, quanto stupore non debbono generare nelle menti dei più semplici! Laonde assai giudiziosamente il Sanazzaro fa dire a Montano: Mal fa chi contra al ciel pugna e contende; quasi dicendo, che il parlare di quelle cose tanto alte è un volere penetrare troppo addentro negli arcani della natura, la cui cognizione solo a se medesimo il cielo ha riserbato.

Descrive il bosco, la spelunca, e l'effigie di Pan Dio de pastori, con le leggi a loro prescritte, e parlando della sampogna d'esso, accenna il contenuto della Bucolica di Virgilio. Indi fa ragionare al sacerdote Enareto della forza degl'incanti per sanar la piaga amorosa dell'innamorato Clonico; e poi racconta quanto ben considerata ed adorna fosse la sepoltura di Massilia madre d'Ergasto.

#### PROSA DECIMA.

e selve, che al cantar de duo pastori, mentre quello durato era, aveano dolcissimamente rimbombato, si tacevano già quasi contente, acquetandosi alla sentenzia di Montano; il quale ad Apollo, siccome ad aguzzatore de' peregrini ingegni, donando l'onore, e la ghirlanda della vittoria, avea ad ambiduo i suoi pegni renduti. Per la qual cosa noi lasciando l'erbosa riva, lieti cominciammo per la falda del monte a poggiare, tuttavia ridendo, e ragionando delle contenzioni udite: e senza essere oltra a duo tratti di fionda andati, cominciammo appoco appoco da lunge a scoprire il reverendo e sacro bosco; nel quale mai ne con ferro, nè con scure alcuna si osava entrare; ma con religione grandissima per paura de'vendicatori Dii fra' paesani popoli si conservava inviolato per molti anni; e, se degno è di credersi, un tempo, quando il mondo non era sì colmo di vizi, tutti i pini, che vi erano,

parlavano con argute note, rispondendo alle amorose canzoni de pastori. Al quale con lenti passi dal santo sacerdote guidati, siccome egli. volle, in un picciolo fonticello di viva acqua, che nella entrata di quello sorgea, ne lavammo le mani; conciossiacosachè con peccati andare in cotal luogo non era da religione concesso. Indi adorato prima il santo Pan, dopo li non conosciuti Dii, se alcuno ve ne era, che per non mostrarsi agli occhi nostri nel latebroso hosco si nascondesse, passammo col destro piede avanti, in segno di felice augurio; ciascuno tacitamente in se p · gandoli, gli fossero sempre propizi così in quel punto, come nelle occorrenti necessità future; ed entrati nel santo pineto, trovammo sotto una pendente ripa fra ruinati sassi una spelunca vecchissima, e grande, non so se naturalmente, o se da manuale artificio cavata nel duro monte; e dentro di quella, del medesimo sasso un bello altare, formato da rustiche mani di pastori; sovra al quale si vedeva di legno la grande effigie del salvatico Iddio, appoggiata ad un lungo bastone di una intera oliva, e sovra la testa avea due corna drittissime, ed elevate verso il cielo, con la faccia rubiconda come matura fragola; le gambe e i piedi irsuti, nè d'altra forma, che sono quelli delle capre; il suo manto era di una pelle grandissima, stellata di bianche macchie. Dall'un lato, e dall'altro del vecchio altare pendevano due grandi tavole di faggio, scritte di rusticane lettere: le quali successivamente di tempo in tempo per molti anni conservate dai passati pastori, contenevano in se le antiche leggi, e gli ammaestramenti della

pastorale vita: dalle quali tutto quello, che fra le selve oggi si adopra, ebbe prima origine. Nell'una eran notati tutti i di dell'anno, e i vari mutamenti delle stagioni, e la inequalità della notte e del giorno, insieme con la osservazione delle ore, non poco necessaria a' viventi, e li non falsi pronostici delle tempestati: e quando il sole con suo nascimento denunzia serenità, e quando pioggia, e quando venti, e quando grandini; e quali giorni son della luna fortunati, e quali infelici alle opre de'mortali: e che ciascuno in ciascuna ora dovesse fuggire, o seguitare, per non offendere le osservabili volontà degli Dii. Nell'altra si leggeva, quale dovesse essere la bella forma della vacca, e del toro; e le età idonee al generare, ed al partorire; e le stagioni, e i tempi atti a castrare i vitelli, per poterli poi nel giogo usare alle robuste opre dell'agricoltura: similmente come la ferocità de' montoni, forando loro il corno presso l'orecchia, si possa mitigare; e come legandogli il destro testicolo, genera femmine; e'l sinistro, mascoli: ed in che modo gli agnelli vengano bianchi, o d'altri colori variati; e qual rimedio sia alle solitarie pecore; che per lo spavento de' tuoni non si abortiscano: ed oltre a questo, che governo si convenga alle barbute capre: e quali, e di che forma, e di che etade, ed in che tempo dell'anno, ed in che paese quelle siano più fruttifere; e come i loro anni si possano ai segni delle noderose corna chiaramente conoscere: appresso vi erano scritte tutte le medicine appertinenti a'morbi tanto de' greggi, quanto de' cani, e de' pastori. Dinanzi alla spelunca porgeva ombra un pino al-

tissimo e spazioso, ad un ramo del quale una grande e bella sampogna pendeva, fatta di sette voci, egualmente di sotto e di sopra congiunta con bianca cera; la cui simile forse mai non fu veduta a pastore in alcuna selva: della quale dimandando noi qual fosse stato l'autore (perche da divine mani composta ed incerata la giudicavamo) il savio sacerdote così ne rispose: Questa canna fu quella, che'l santo Iddio, che voi ora vedete, si trovò nelle mani. quando per queste selve da amore spronato seguitò la bella Siringa: ove, poi che per la subita trasformazione di lei si vide schernito, sospirando egli sovente per rimembranza delle autiche fiamme, i sospiri si convertirono in dolce suono: e così solo in questa sola grotta assiso presso alle pascenti capre, cominciò a congiungere con nova cera sette canne, l'ordine delle quali veniva successivamente mancando, in guisa che stanno i diti nelle nostre mani, siccome ora in essa medesima vedere potete: con la qual poi gran tempo pianse in questi monti le sue sventure. Indi pervenne, e non so come, nelle mani d'un pastore Siracusano; il quale prima che alcuno altro ebbe ardire di sonarla senza paura di Pan, o d'altro Iddio, sovra le chiare onde della compatriota Aretusa: ed è fama, che mentre costui cantava, i circonstanti pini movendo le loro sommità gli rispondeano; e le forestiere quercie dimenticate della propria salvatichezza abbandonavano i nativi monti per udirlo, porgendo sovente piacevoli ombre alle ascoltanti pecorelle: nè era Ninfa alcuna, nè Fauno in quelle selve, che di attrecciare ghirlande non si affati-

casse, per ornargli di freschi fiori i giovenili capelli. Il quale poi da invidiosa morte sovraggiunto, fe' di quella l' ultimo dono al Mantoano Titiro, e così col mancante spirto porgendogliela gli disse: Tu sarai ora di questa il secondo signore; con la quale potrai a tua posta riconciliare li discordevoli tauri, rendendo graziosissimo suono alli salvatichi Iddii. Per la qual cosa Titiro lieto di tanto onore, con questa medesima sampogna dilettandosi, insegnò primicramente le selve di risonare il nomé della formosa Amarillida; e poi appresso lo ardere del rustico Coridone per Alessi; e la emula contenzione di Dameta, e di Menalca: e la dolcissima musa di Damone, e di Alfesibeo, facendo sovente per maraviglia dimenticare le vacche di pascere, e le stupefatte fiere fermare fra pastori, e i velocissimi fiumi arrestare dai corsi loro, poco curando di rendere al mare il solito tributo; aggiungendo a questo la morte di Dafni, la canzone di Sileno, e'I fiero amore di Gallo, con altre cose, di che le selve credo ancora si ricordino, e ricorderanno mentre nel mondo saranno pastori. Ma avendo costui dalla natura lo ingegno a più alte cose disposto, e non contentandosi di si umile suono, vi cangiò quella canna, che voi ora vi vedete più grossa, e più ehe le altre nova, per poter meglio cantare le cose maggiori, e fare le selve degne degli altissimi Consoli di Roma: il quale poiche, abbandonate le capre, si diede ad ammaestrare i rustichi coltivatori della terra; forse con isperanza di cantare appresso con più sonora tromba le arme del Trojano Euea; l'appiccò quivi, ove ora la vedete, in onore

di questo Iddio, che nel cantare gli avea prestato favore: appresso al quale non venne mai alcuno in queste selve, che quella sonare potuto avesse compitamente: posto che molti da volonteroso ardire spronati tentato lo abbiano più volte, e tentino tuttavia. Ma perchè il giorno tutto fra questi ragionamenti non trapassi, tornando omai a quello, per che venuti siete, dico, l'opra e'l saper mio così a tutti vostri bisogni, come a questo un solo, essere sempre non men disposto, che apparecchiato: e conciossiacesachè ora per lo scemo della cornuta luna il tempo melto atto non sia; udirete nondimeno del luogo e del modo, che a tenere avremo, alquanto ragionare. E tu principalmente, innamorato pastore, a chi il fatto più tocca, porgi intentivemente le orecchie alle mie parole. Non molto lunge di qui, fra deserti monti giace una profondissima valle, cinta d'ogn' intorno di solinghe selve, e risonanti di, non udita salvatichezza; sì bella, sì maravigliosa e strana, che di primo aspetto spaventa con inusitato terrore gli animi di coloro, che vi entrano: i quali, poi che in quella per alquanto spazio rassicurati si sono, non si possono saziare di contemplarla: ove per un solo luogo, e quello strettissimo ed aspro, si conviene passare; e quanto più basso si scende, tanto vi si trova la via più ampia, e la luce diventa minore: conciossiacosachè dalla sua sommità insino alla più infima parte è da opache ombre di giovani alberi quasi tutta occupata: ma poi che al fondo di quella si perviene, una grotta oscurissima e grande vi si vede incontanente aprire di sotto ai piedi; nella quale ar-

rivando, si sentono subito strepiti orribilissimi, fatti divinamente in quel luogo da non veduti spirti, come se mille mila naccheri vi si sonassero. E quivi dentro in quella oscurità nasce un terribilissimo fiume, e per breve spazio contrastando nella gran voragine, e non possendo di fuora uscire, si mostra solamente al mondo. ed in quel medesimo luogo si sommerge; così nascoso per occulta via corre nel mare, nè di lui più si sa novella alcuna sovra della terra: luogo veramente sacro, e degno, siccome è, di essere sempre abitato dagli Dii. Niuna cosa non venerabile, o santa vi si può giudicare; con tanta maestà e riverenza si offre agli occhi de' riguardanti. Or quivi, come la candida luna con ritonda faccia apparirà a'mortali sovra l'universa terra, ti menerò io primieramente a purgarti, se di venirvi ti darà il cuore, e bagnato che ti avrò nove volte in quelle acque, farò di terra e di erbe un novo altare, ed in quello, circondato di tre veli di diversi colori, raccenderò la casta verbena, e maschi incensi, con altre erbe non divelte dalle radici, ma secate con acuta falce al lume della nova luna: dopo spargerò per tutto quel luogo acque tolte da tre fontane, e farotti poi discinto, e scalzo d'un piede sette volte attorniare il santo altare: dinanzi al quale io con la manca mano tenendo per le corna una nera agna, e con la destra lo acuto coltello, chiamerò ad alta voce trecento nomi di non conosciuti Dii; e con quelli la reverenda Notte accompagnata dalle sue tenebre, e le tacite Stelle consapevoli delle occulte cose, e la moltiforme Luna potente nel cielo, e negli oscuri abissi, e

la chiara faccia del Sole circondata di ardenti raggi; la quale continuamente discorrendo intorno al mondo, vede senza impedimento, veruno tutte le opere de' mortali. Appresso convochero quanti Dii abitano nell'alto cielo, nell'ampia terra, e nell'ondoso mare; e'l grandissimo Oceano padre universale di tutte le cose le vergini Ninfe generate da lui; cento. che ne vanno per le selve, e cento, che guardano i liquidi fiumi: ed oltra a questi, Fauni, Lari, Silvani, e Satiri, con tutta la frondosa schiera de' Semidei, e'l sommo aere, e'l durissimo aspetto della brutta terra, gli stanti laghi, i correnti fiumi, e i sorgenti fonti: nè lascerò gli oscuri regni delli sotterranei Dii; ma convocando la tergemina Ecate, vi aggiungerò il profondo Caos, il grandissimo Erebo, e le infernali Eumenidi abitatrici delle Stigie acque, e se alcuna Deità è laggiù, che con degno supplicio punisca le scellerate colpe degli uomini; che siano tutte presenti al mio sacrificio: e così dicendo, prenderò un vaso di generoso vino, e verserollo nella fronte della dannata pecora, e disvellendole da mezzo le corna la fosca lana, la gitterò nel foco per primi libamenti: dopo aprendole la gola col destinato coltello, riceverò in una patera il caldo sangue, e quello con gli estremi labbri gustato verserò tutto in una fossa fatta dinanzi all'altare, con olio, e latte insieme, acciocchè ne goda la madre terra: e preparato che ti avrò in cotal modo, sovra la pelle di quella ti farò distendere; e di sangue di nottola ti ungerò gli occhi con tutto il viso; che le tenebre della notte al vedere non ti offendano, ma come chiaro giorno

ti manifestino tutte le cose; ed acciocchè le strane, e diversissime figure de' convocati Dii non ti spaventino, ti porrò in dosso una lingua, un occhio, ed una spoglia di Libiano serpente, con la destra parte del cuore d'un leone inveterato, e secco all' ombra solamente della piena luna. Appresso a questo, comanderò ai pesci, alle serpi, alle fiere, ed agli uccelli, dai quali quando mi piace intendo e le proprietà delle cose, e gli occulti secreti degli Dii, che vengano tutti a me di presente, senza fare dimora alcuna. Per la qual cosa, quelli solamente ritenendo meco, che mestiero mi faranno, gli altri rimanderò via nelle loro magioni : ed aperta la mia tasca, ne trarrò veleni potentissimi, coi quali a mia posta soglio io trasformarmi in lupo, e, lasciando i panni appiccati ad alcuna quercia, mescolarmi fra gli altri nelle deserte selve; non già per predare, come molti fanno, ma per intendere i loro secreti, e gl'inganni, che si apparecchiano a'pastori di fare; i quali potranno ancora al tuo bisogno comodamente servire: e se uscire da amore totalmente vorrai, con acqua lustrale e benedetta t'innassierò tutto, suffumicandoti con vergine solfo, con isopo, e con la casta ruta; dappoi ti spargerò sovra al capo della polvere, ove mula, o altro sterile animale involutato si sia; e sciogliendoti un per uno tutti i nodi, che indosso avrai, ti farò prendere la cenere dal sacro altare, ed a due mani per sovra 'l capo gettarlati dopo le spalle nel corrente fiume, senza voltare più gli occhi indietro: il quale subitamente con le sue acque ne porterà il tuo amore nell'alto mare, lasciandolo ai delfini, ed alle notanti balene. Ma se più tosto la tua nemica ad amarti di costringere tieni in desio, farò venire erbe da tutta Arcadia, e sugo di nero aconito, e la picciola carne rapita dal fronte del nascente cavallo prima che la madre d'inghiottirla si apparecchiasse. E fra queste cose, siccome io t'insegnerò, legherai una immagine di cera in tre nodi, con tre lacci di tre colori, e tre volte con quella in mano attorniando lo altare, altrettante le pungerai il cuore con punta di omicida spada, tacitamente dicendo queste parole:

.Colei pungo ed astringo, Che nel mio cor dipingo.

Appresso avrai alcuna parte del lembo della sua gonna, e piegandola appoco appoco, e così piegata sotterrandola nella cavata terra, dirai:

> Tutte mie pene e doglie Richiudo in queste spoglie.

Da poi ardendo un ramo di verde lauro, soggiungerai:

> Così strida nel foco Chi'l mio mal prende in gioco.

Indi prendendo io una bianca colomba, e tu tirandole una per una le penne, e gittandole. nelle fiamme, seguiterai:

> Di chi il mio bene ha in possa Spargo le carni, e l'ossa.

141

Al fine, poi che l'avrai tutta spogliata, lasciandola sola andare, farai così l'ultimo incanto:

# Rimanti, iniqua e cruda, D'ogni speranza ignuda.

Ed ogni fiata, che le dette cose farai, sputerai tre volte; perocchè dell'impari numero godono i magici Dii; nè dubito punto, che saranno di tanta efficacia queste parole, che, senza repuguanza alcuna fare, la vedrai a te venire, non altrimenti che le furiose cavalle nelle ripe dello estremo occidente sogliono i genitabili fiati di Zeffiro aspettare; e questo ti affermo per la Deità di questa selva, e per la potenzia di quello Iddio, il quale ora presente standone, ascolta il mio ragionare: e così detto, pose silenzio alle sue parole. Le quali quanto diletto porgessero a ciascuno, non è da dimandare: ma parendone finalmente ora di ritornare alle lasciate mandre, benchè il sole fosse ancora molto alto, dopo molte grazie con parole rendutegli, ne licenziammo da Ini, e per una via più breve postine a scendere il monte, andavamo con non poca ammirazione commendando lo udito pastore; tanto che quasi al piano discesi, essendo il caldo grande, e veggendone un boschetto fresco davanti, dehberammo di volere udire alcuno della brigata cantare. Per la qual cosa Opico a Selvaggio il carco ne impose, dandogli per soggetto che lodasse il no-bile secolo, il quale di tanti e tali pastori si vedeva copiosamente dotato; conciofossecosach's in nostra età ne era concesso vedere, ed udire

pastori cantare fra gli armenti, che dopo mille. anni sarebbono desiati fra le selve: e stando costui già per cominciare, rivolse, non so come, gli occhi in un picciolo colle, che da man destra gli stava, e vide l'alto sepoloro, ove le reverende ossa di Massilia si riposano con eterna quiete; Massilia madre di Ergasto, la quale fu, mentre visse, da' pastori quasi divina Sibilla riputata. Onde drizzatosi in piedi disse: Andiamo colà, pastori; che se dopo le esequie le felici anime curano delle mondane cose, la nostra Massilia ne avrà grazia nel cielo del nostro cantare; la quale sì dolcemente soleva un tempo tra noi le contenzioni decidere, dando modestamente ai vinti animo, e commendando con maravigliose lodo i vincitori. A tutti parve ragionevole quello, che Selvaggio disse; e con espediti passi, l'un dopo l'altro, molto con parole racconsolando il piangente Ergasto, vi andammo. Ove giunti, avemmo tanto da contemplare, e da pascere gli occhi, quanto da' pastori in alcuna selva si avesse giammai; ed udite come. Era la bella piramide in picciolo piano sovra una bassa montagnetta posta fra due fontane di acque chiarissime e dolci, con la punta elevata verso il cielo, in forma di un dritto e folto cipresso; per le cui latora, le quali quattro erano, si potevano vedere molte istorie di figure bellissime; le quali ella medesima, essendo già viva, aveva in onore de' suoi antichi avoli fatte dipingere, e quanti pastori nella sua prosapia erano in alcun tempo stati famosi e chiari per li boschi, con tutto il numero de' posseduti armenti: e d'intorno a quella porgevano con suoi rami ombra alberi giovanissimi e freschi,

non ancora cresciuti a pare altezza della bianca cima, perocchè di poco tempo avanti vi erano dal pietoso Ergasto stati piantati. Per compassione del quale, molti past ri ancora avevàno il luogo circondato di alte siepi, non di pruni, o di rubi, ma di ginepri, di rose, e di gelsomini; e formatovi con le zappe un seggio pastorale, e di passo in passo alquante torri di rosmarino, e di mirti, intessute con mirabilissimo artificio. Incontro alle quali con gonfiate vele veniva una nave fatta solamente di vimini, e di fronde di viva edera, sì naturalmente, che avresti detto: Questa solca il tranquillo mare: per le sarte della quale, ora nel timone, ed ora nell'alta gabbia andavano cantanti uccelli, vagandosi in similitudine di espertie destrissimi naviganti. Così ancora per mezzo. degli alberi, e delle siepi si vedevano fiere bellissime e snelle allegramente saltare, e scherzare con varj giuochi, bagnandosi per le fredde acque; credo forse per dare diletto alle piacevoli Ninfe guardiane del luogo, e delle sepolte ceneri. A queste bellezze se ne aggiungeva una non meno da commendare, che qualsivoglia delle altre; conciossiacosachè tutta la terra si potea vedere coverta di fiori, anzi di terrenc stelle, e di tanti colori dipinta, quanti nella pomposa coda del superbo pavone, o nel celestiale arco, quando a' mortali dinunzia pioggia, se ne vedono variare. Quivi gigli, quivi ligustri, quivi viole tinte di amorosa pallidezza, ed in gran copia i sonnacchiosi papaveri con le inchinate teste, e le rubiconde spighe dell'immortale amaranto, graziosissime corone nell'orrido verno. Finalmente quanti fanciulli, e ma-

gnanimi Re furono nel primo tempo pianti dagli antichi pastori, tutti si vedevano quivi trasformati fiorire, servando ancora gli avuti nomi; Adone, Jaciuto, Ajace, e'l giovane Croco, con l'amata donzella; e fra questi il vano Narciso si poteva ancora comprendere, che contemplasse sopra quelle acque la dannosa bellezza, che di farlo partire dai vivi gli fu cagione. Le quali cose poi che di una in una avemmo fra noi maravigliosamente commendate, e letto nella bella sepoltura il deguo epitasio, e sovra quella offerte di molte corone; ne ponemmo insieme con Ergasto in letti di alti lentischi distesi a giacere, ove melti olmi, molte quercie; e molti allori sibilando con le tremule frondi ne si moveano per sovra al capo; ai quali aggiungendosi ancora il mormorare delle roche onde, le quali fuggendo velocissime per le verdi erbe, andavano a cercare il piano, rendevano insieme piacevolissimo suono ad udire. E per gli ombrosi rami le argute cicale cantando si affaticavano sotto al gran caldo; la mesta Filomena da lunge tra folti spineti si lamentava; cantavano le merole, le upupe, e le calandre: piangeva la solitaria tortora per le alte ripe: le sollicite api con soave susurro volavano intorno ai fonti: ogni cosa redoliva della fertile estate: redolivano i pomi per terra sparsi, de' quali tutto il suolo dinanzi a' piedi, e per ogni lato ne vedevamo in abbondanza coverto: sovra ai quali i bassi alberi coi gravosi rami stavano sì inchinati, che quasi viuti dal maturo peso parea che spezzare si volessero. Onde Selvaggio, a cui sovra la imposta materia il cantare toccava, facendo con gli occhi

segnale a Fronimo che gli rispondesse, ruppe finalmente il silenzio in queste voci.

## ANNOTAZIONI

#### alla Prosa Decima.

Nell'una eran notati tutti i di dell'anno, e i varj mutamenti delle stagioni ec. Qui è forse imitato Virgilio sul fine del Lib.

1. dell' Eneide, ove si narra che Jopa tali cose appunto cantava:

Nelle mani d'un pastore Siracusano ec. Ciò si riferisce a Teocrito poeta pastorale di Siracusa, il quale cantò i suoi bellissimi !dilii lungo l'Aretusa, fiume della Sicilia; del quale così i Poeti fingono l'origine. Aretusa fu una vergine cacciatrice, compagna di Diana, amata da Alfeo, fiume d'Elide. Non potendo ella dopo un lungo corso scampare dalla forza di Alfeo, venne per compassione convertita da Diana in un fonte, che per non essere corrotto dall'acque dell'amante, sotto terra fuggì in Ortigia, isola della Sicilia presso Siracusa, dove emerse con copiosissimo gorgo d'acque.

Al Mantovano Titiro, cioè a Virgilio, il quale così imitò Teocrito, che spesse volte pare che lo traduca dal Greco in Latino. Felici però quegli imitatori, o traduttori, che possono uguagliare Virgilio quando imita o traduce Teocrito! Con buona pace de' lodevoli studiosi delle Greche lettere io direi, che, tratto il pregio dell'essere originale, pregio veramente

grande, Teocrito è superato da Virgilio.

Insegnò primieramente le selve ec. Qui'l Sanazzaro espone in breve gli argomenti delle dieci Egloghe Virgiliane, usando le stesse parole di Virgilio al principio di ciascuna Egloga.

E'l grandissimo Oceano padre universale di tutte le cose ec.

Ciò è tolto a Virgilio nel Lib. IV. della Georgica:

Oceanumque patrem rerum, nymphasque sorores, Contum quae sylvas, contum quae flumina servant.

Tanto Virgilio prima, quanto il Sanazzaro poi chiamarono Sanazzaro

l'Oceano padre di tutte le cose giusta la sentenza di Talete da Mileto, il quale, come scrive Diogene Laerzio nella vita di lui, disse che'l principio d'ogni cosa è l'acqua.

Ma convocando la tergemina Ecate ec. Virgilio nel Lib. IV.

dell' En.:

Stant arae circum; et crines effusa Sacerdos Tercentum tonat ore Deos, Erebumque, Chaosque, Terginamque Hecaten, etc.

Ecate viene chiamata tergemina, perchè ha tre nomi, essendo Luna in cielo, Diana in terra, Proserpina nell'inferno. Appellandosi anche Ecate sembra che ne abbia quattro; ma non è questo che un cognome, proveniente da éxactor, che significa cento, perch'ella avea cento varj poteri, e con cento vittime veniva placata.

Il profondo Caos. Secondo Esiodo il Caos è il più antico degli Dei, dal quale anzi tutti gli altri furono propagati. Qui però può esser preso anche per la prima indistinta mole di

tutte le cose, dalla quale fu cavato l'orbe.

Il grandissimo Erebo. O l'Erebo è un Dio infernale nato dal Caos e dalla Caligine, e padre della Notte; o è la pro-

fondissima sede degli Dei infernali.

E le infernali Eumenidi. Queste sono le Furie infernali, le quali diconsi abitatrici delle onde di Stige, fiume dell' Averno.

Dell'impari numero godono i magici Dii. Virgilio nell'Egl. viii. dice parimenti:

.... Numero Deus impare gaudet.

Meglio però di Virgilio parmi che abbia ciò detto il nostro Sanazzaro aggiungendo agli Dei l'epiteto magici; perchè di fatto quantunque sì i Greci che i Latini avessero per sacro il numero impari, e spezialmente il tre, nondimeno se tutto ciò che ha del misterioso, vien creduto più adatto alle magiche cerimonie, è pur da credersi che gli Dei che appunto in tali cerimonie s'invocano, debbano compiacersi più che gli altri nel numero impari.

Adone, Jacinto, Ajace ec. Adone su giovane bellissimo, amato da Venere. Essendo stato ammazzato da un cinghiale, Venere dopo d'averlo pianto lungo tempo, lo mutò nel siore, che porta il suo nome. Jacinto su un fanciullo parimente bellissimo, amato da Apollo. Essendo stato ucciso per disgrazionel lanciare che sece Apollo d' un disco, su mutato nel siore del suo nome. Il disco o piastrella, come meglio si direbbe in italiano, era una macchinetta rotonda e piana o di sasso,

o di ferro, o di piombo, che serviva di giuoco alla gioventù, a chi più lontano, o a chi più alto la spingeva. Ma al fiore di cui parliamo, si dà anche un'altra origine. Essendo egli distinto di certe vene nere, che figurano co loro anda-

menti le duc lettere Greche a ed l, alcuni dicono che quel-

l'Ai fosse un segno de lamenti d'Apollo, che uccise Jacinto nel modo che abbiamo detto; altri dicono, che significhi Ai jace, cioè quell' Ajace Telamonio che per dolore d'aver perduto in contrasto con Ulisse l'armi d'Achille, si ammazzò da se stesso; e del suo sangue nacque il medesimo fiore Jacinto.

Croco con l'amata donzella. Croco amò così perdutamente la bellissima donzella Smilace, ed ella parimenti con tale violenza riamò lui, ch'egli per l'impazienza d'amore fu convertito nel fiore dello zafferano, ed ella per l'estenuazione fu

cangiata nell'erba del suo nome.

Il vano Narciso. Questi mirandosi in una fonte s' invaght talmente di se medesimo che per passione si consumò, e venne convertito nel fiore, che Narciso dal suo nome s'appella. SELVAGGIO, E FRONIMO.

## Selvaggio.

Non son, Fronimo mio, del tutto mutole, Com' uom crede, le selve; anzi risonano, Tal che quasi all'antiche egual reputole.

Fronimo.

Selvaggio, oggi i pastor più non ragionano Dell'alme muse, e i più non pregian naccari, Perchè per ben cantar non si coronano.

E sì del fango ognun s'asconde i zaccari, Che tal più pute, ch'ebuli ed abrotano, E par che odore più che ambrosia e baccari.

Ond'io temo gli Dii non si riscotano Dal sonno, e con vendetta ai buoni insegnino, Sì come i falli de' malvagi notano.

E s'una volta avvien che si disdegnino, Non fia mai poi balen nè tempo pluvio, Che di tornar al ben pur non s'ingegnino. Selvaggio.

Amico, io fui tra Baje, e'l gran Vesuvio Nel lieto piano, ove col mar congiungesi Il hel Sebeto accolto in picciol fluvio.

Amor che mai dal cor mio non disgiungesi, Mi fe' cercare un tempo strane fiumora, Ove l'alma pensando ancor compungesi.

E s'io passai per pruni ortiche e dumora, Le gambe il sanno; e se timor mi pusero Crudi orsi, dure genti, aspre costumora.

Al fin le dubbie sorti mi rispusero: Cerca l'alta Cittade ove i Calcidici Sopra il vecchio sepolero si confusero. Questo non intes' io; ma quei fatidici Pastor mel fer poi chiaro, e mel mostrarono; Tal ch' io gli vidi nel mio ben veridici.

Indi incantar la luna m'insegnarono, E ciò che in arte maga al tempo nobile Alfesibeo e Meri si vantarono.

Nè nasce erbetta si silvestra e ignobile, Che 'n quelle dotte selve non conoscasi, E quale stella è fissa, e qual è mobile.

Quivi la scra, poi che 'l ciel rinfoscasi, Certa l'arte Febea con la Palladia, Che non ch'altri, ma Fauno a udir rimboscasi.

Ma a guisa d'un bel sol fra tutti radia Caracciol, che 'n sonar sampogne o cetere Nou troverebbe il pari in tutta Arcadia.

Costui non imparò potare o mietere, Ma curar greggi dalla infetta scabbia, E passion sanar maligne e vetere.

Il qual un di per isfogar la rabbia, Così prese a cantar sotto un bel frassino, Io fiscelle tessendo, egli una gabbia.

Provveda il ciel, che qui ver noi non passino Malvagie lingue; e le benigne fatora Fra questi armenti respirar mi lassino.

Itene, vaccarelle, in quelle pratora;
Acciocche, quando i boschi e i monti imbrunano,
Ciascuna a casa ne ritorne satora.

Quanti greggi ed armenti, oimè, digiunano Per non trovar pastura; e delle pampane Si van nudrendo che per terra adunano!

Lasso, ch'appena di mill'una campane; E ciascun vive in tanta estrema inopia, Che'l cor per doglia sospirando avvampane.

Ringrazie dunque il ciel qualunque ha copia D'alcun suo bene in questa vil miseria, Che ciascun caccia dalla mandra propia. 150

I bifolchi e i pastor lascian Esperia,

Le selve usate, e le fontane amabili;

Che 'l duro tempo glie ne dà materia,

Erran per alpe incolte, inabitabili,

Per non veder oppresso il lor peculio Da genti strane, inique, inesorabili.

Le qua' per povertà d'ogni altro edulio, Non già per aurea età, ghiande pascevano Per le lor grotte dall'agosto al giulio.

Vivon di preda qui, come solevano

Far quei primi pastor nei boschi Etrurii:
Deh ch' or non mi sovvien qual nome avevano!

So ben che l'un da più felici augurii Fu vinto, e morto, or mi ricorda, Remo,

In su l'edificar de'lor tugurii.

Lasso, che 'n un momento io sudo e tremo. E veramente temo d'altro male; Che si de' aver del sale in questo stato; Perchè'l comanda il fato e la fortuna. Non vedete la luna inecclissata? La fera stella armata di Orione? Mutata è la stagione, e'l tempo è duro: E già s'attuffa Arturo in mezzo l'onde, E'l sol, ch'a noi s'asconde, ha i raggi spenti; E van per l'aria i venti mormorando; Nè so pur come o quando torne estate. E le nubi spezzate fan gran suoni. Tanti baleni e tuoni han l'aria involta, Ch' io temo un'altra volta il mondo pera. O dolce primavera, o fior novelli, O aure o arboscelli o fresche erbette, O piagge benedette, o colli o monti, O valli o fiumi o fonti o verdi rive. Palme lauri ed olive, edere e mirti; O gloriosi spirti degli boschi;

O Eco, o antri foschi, o chiare linfe, O faretrate Ninfe, o agresti Pani, O Satiri e Silvani, o Fauni e Driadi. Najadi ed Amadriadi, o Semidee, Oreadi e Napee, or siete sole. Secche son le viole in ogni piaggia: Ogni fiera selvaggia, ogni uccelletto Che vi sgombrava il petto, or vi vien meno. E'l misero Sileno vecchiarello Non trova l'asinello ov'ei cavalca. Dafni, Mopso e Menalca, oime, son morti. Priapo è fuor degli orti senza falce. Nè ginepro nè salce è che'l ricopra. Vertunno non s'adopra in trasformarse. Pomona ha rotte e sparse le sue piante; Ne vuol che le man sante potin legni. E tu, Pale, ti sdegni per l'oltraggio, Che di april nè di maggio hai sacrifizio: Ma s'un commette il vizio, e tu nol reggi, Che colpa n'hanno i greggi de' vicini? Che sotto gli alti pini, e i dritti abeti Si stavan mansueti a prender festa Per la verde foresta a suon d'avena: Quando per nostra pena il cieco errore Entrò nel fiero core al neghittoso. E già Pan furioso con la sanna Spezzò l'amata canna; ond' or piangendo Se stesso riprendendo, Amor lusinga; Che della sua Siringa si ricorda. Le saette la corda l'arco e'l dardo. Ch' ogni animal fea tardo, omai Diana Dispregia, e la fontana ove il protervo Atteon divenne cervo; e per campagne Lassa le sue compagne senza guida; Cotanto si disfida omai del mondo.

Che vede ognor al fondo gir le stelle. Marsia senza pelle ha guasto il bosso, Per cui la carne e l'osso or porta ignudo. Minerva il fiero scudo irata vibra. Apollo in Tauro, o in Libra non alberga; Ma con l'usata verga al liume Anfriso Si sta dolente assiso in una pietra; E tien la sua faretra sotto ai piedi: Ahi Giove, e tu tel vedi? e non ha lira Da pianger, ma sospira e brama il giorno Che'l mondo intorno intorno si disfaccia, E prenda un' altra faccia più leggiadra. Bacco con la sua squadra senza tirsi Vede incontro venirsi il fiero Marte Armato, e'n ogni parte farsi strada. Con la cruenta spada: ahi vita trista! Non è chi gli resista: ahi fato acerbo! Ahi ciel crudo e superbo! Ecco che'l mare Si comincia a turbare, e'ntorno ai liti Stan tutti sbigottiti i Dii dell'acque; Perchè a Nettuno piacque esilio darli, E col tridente urtarli in sulla guancia. La donna e la bilancia è gita al cielo. Gran cose in picciol velo oggi ristringo: Io nell'aria dipingo, e tal si stende, Che forse non intende il mio dir fosco: Dormasi fuor del bosco: or quando mai Ne pensar tanti guai bestemmie antiche? Gli uccelli e le formiche si ricolgono

De' nostri campi il desiato tritico;
Così gli Dii la libertà ne tolgono.
Tal che assai meglio nel paese Scitico
Vivon color sotto Boote ed Elice;
Benchè con cibi alpestri, e vin sorbitico.

Già mi rimembra che da cima un'elice La sinistra cornice, oimè, predisselo; Che'l petto mi si fe' quasi una selice.

Lasso, che la temenza al mio cor fisselo,

Pensando al mal che avvenne; e non è dubbio Che la Sibilla nelle foglie scrisselo.

Un'orsa, un tigre han fatto il fier connubbio: Deh perche non troncate, o Parche rigide, Mia tela breve al dispictato subbio?

Pastor, la noce che con l'ombre frigide Noce alle biade, or ch'è ben tempo, trunchesi Pria che per anni il sangue si rinfrigide.

Non aspettate che la terra ingiunchesi

Di male piante, e non tardate a svellere, Fin che ogni ferro poi per forza adunchesi.

Tagliate tosto le radici all'ellere:

Čhe se col tempo e col poder s'aggravano, Non lasceranno i pini in alto eccellere.

Così cantava; e i boschi rintonavano

Con note, quai non so s'un tempo in Menalo, In Parnaso o in Eurota s'ascoltavano.

E, se non fosse che'l suo gregge affrenalo, E tienlo a forza nell'ingrata patria, Che a morte desiar spesso rimenalo;

Verrebbe a noi, lasciando l'idolatria, E gli ombrati costumi al guasto secolo, Fuor già d'ogni natia carità patria.

Ed è sol di virtù sì chiaro specolo,

Che adorna il mondo col suo dritto vivere; Degno assai più, ch'io col mio dir non recolo.

Beata terra che I produsse a scrivere,

E i boschi, ai quai sì spesso è dato intendere Rime, a chi'l ciel non pote il fin prescrivere! Ma l'empie stelle ne vorrei riprendere, Nè curo io già, se col parlar mio crucciole; Si ratto fer dal ciel la notte scendere, Che sperando udir più, vidi le lucciole.

### ANNOTAZIONI

## all'Egloga Decima.

Baje, o Baja, una volta città Etrusca, ora castello in Terra di Lavoro. Cotal nome proviene da Baio, compagno di Ulisse, o perchè secondo alcuni costrusse quella città, o perchè secondo altri ivi fu sepolto. Egli è certamente uno de più ameni luoghi, ed ha bagni d'acque calde opportunissime tanto al piacere, come a sanare da varie malattie. Gli antichi Romani ne facevano gran conto, di modo che Orazio, che godeva di tutte le belle e buone cose nell'Epist. 1. del Lib. 1.9 così lo loda:

Nullus in orbe sinus Bays praelucet amoenis.

E Seneca con quel suo austero parlare, che si crede a ragione non fosse corrispondente a'suoi costumi, lo chiama albergo de'vizj, diversorium vitiorum, perchè i Romani vi andavano a divertirsi. — Nulla dico del Vesuvio, non essendoci uomo che non sappia che sia, e dove si trovi. — Il Sebeto, detto altrimenti fiume della Maddalena, o Fornello, è un fiume picciolissimo di Terra di Lavoro, che in parte di luogo in luogo scorre per Napoli, e in parte passa vicino alle mura di quella città, e quindi si scarica in mare poco sotto al ponte di Santa Maddalena.

Cerca l'alta Cittade ec., intendi Napoli. Vedi per la maggior illustrazione di questo passo la prima Annotazione alla

Prosa Settima pag. 78.

Caracciol che a sonar sampogne ec. Il Porcacchi riferisce questa lode a Tristano Caracciolo, molto stimato a que' tempi

dai dotti.

Esperia, cioè Italia. Il medesimo nome però vien dato anche alla Spagna; o perchè il re Espero discacciato dal fratello Atlante venne dalla Spagna in Italia, e come alla Spagna avea dato il proprio nome, così lo diede anche all' Italia; o perchè provenendo cotal nome dalla stella Venere, che al mattino si vede all' oriente, e chiamasi Lucifero, e alla sera vedesi all'occidente, e chiamasi Espero, e perciò sotto

tal nome spesse volte significa lo stesso che occaso; come gl'Italiani chiamano Esperia la Spagna, perchè a loro riguardo ella è situata all'occidente, così i Greci per la stessa ragione appellano l'Italia col medesimo nome. Ma per lo più volendo usare di questa denominazione, e distinguere quando si voglia indicare l'Italia piuttosto che la Spagna, o al contrario, Esperia maggiore si chiama l'Italia, e minore, o ul-

tima, o estrema la Spagna.

Quei primi pastor ec. Qui si vogliono intendere i due fratelli Romolo e Remo, il primo de' quali uccise l'altro. Per capire intieramente quello che qui di Remo si dice, cioè ch' egli fu vinto da più felici augurii, ricordiamoci che essendo nato il contrasto tra que' due fratelli qual di loro dovesse imporre il nome alla novella città, vennero a questo accordo, che chi avesse più felice augurio, dovesse denominarla a modo suo; e che Remolo vide dodici avoltoj, e Remo selamente sei, talchè essendo più felice l'augurio di Romolo, questi e non Remo diede il nome alla città, chiamandola Roma.

Orione ec. Egli è un segno celeste di trent' otto stelle. A mirarlo pare che colla disposizione e col fulgore di sue stelle formi una spada terribile. Se risplende, dinota serenità, se si ottenebra, prenunzia tempesta. Qui'l Poeta ha stimato bastevole il dire, che appariva armata la stella di Orione, per significare, ch'ella presagiva tempi infelici. È poi chiarissimo che tutta questa descrizione di turbamento di cielo e di terra

è intieramente allegorica.

Arturo. È una stella nel segno celeste di Boote, e posta tra le gambe di esso. Nascendo cagiona tempeste; ma le cagiona assai più veementi quando tramonta. Laonde il Foeta per esprimere vie meglio l'infelicità de' tempi che sopravvenivano, dice che Arturo già s' attuffava in mezzo l'onde. Orazio nell'Ode 1. del Lib. 111. per accennare il maggiore imperversare di questa stella, ne rimarca anch' egli il suo tramontare:

> Desiderantem quod satis est, neque Tumultuosum sollicitat mare: Nec saevus Arcturi cadentis Impetus, aut orientis Hoedi etc.

Vertunno fu un Dio appo i Romani, che in tutte le forme si cangiava, come Proteo appo i Greci. Comunemente è preso pel Dio, sotto la cui tutela sono i frutti degli alberi, e tutte le altre cose, che maturano all'autunno, ed è così chiamato appunto perchè raccoglie i frutti dell'anno che si volge al suo fine. I'u anche detto il Dio dell'anno, pigliando perciò diverse faccie secondo la stagione, e dando agli uco-

mini occasione di fare quando una quando altra cosa. Di più fu creduto un Dio, che presiedesse agli umani pensieri, onde fingevasi multiforme ed incostante, come quelli sono vari e mutevoli. Da ciò nasce quella frase latina, usata da orazio nella Sat. vii. del Lib 2. Vertumnis, quotquot sunt, natus iniquis, per indicare uno che sia incostante e di mutabile ingegno. Finalmente era nel foro Romano una statua di Vertunno, che rappresentava il Tebro, che prima passava di là, e che fu poi rivoltato in altra parte. Cotesta statua vedeasi adornata di fiori e di frutti per dimostrare la fertilità de campi al Tebro vicini. Questo Dio amò Pomona, Dea de pomi, o sia de frutti degli alberi; dipinta per lo più colla falce in mano. Ecco un'altra ragione, per cui si dice che ad ogni istante cangiasse faccia. Egli per godere almeno del leggiadro aspetto dell'amata Dea, vuolsi che a bella posta si mutasse in tutte le forme, ed in tal modo ottenesse da lei pietà e mercede del suo amore. Se più desideri sapere di Vertunno, leggi l'Elegia II. del Lib. IV. di Properzio.

Atteone, figliuolo di Aristeo re d'Arcadia, nobile ed espertissimo cacciatore, il quale avendo voluto vagheggiare Diana tutta nuda, che colle sue Ninfe lavavasi nella fonte Gargasia, fu da lei mutato in cervo, e morì lacerato da' suoi propri

cani.

Marsia senza pelle ec. Vedi l'ultima Annotaz. al Proemio.

Minerva il fiero seudo ec. Questa Dea presiede a' pacifici.
non meno che a' guerreschi studi, cosicchè si dà variamente
l' ctimologia del suo nome. Come negli studi letterari e scientifici uno de' primi ajuti è la memoria, così alcuni dicono,
che il nome di Minerva provenga da memini; e come il guerriero ha d'ordinario un aspetto truce e minaccioso, e suole
devastando le cose, ed uccidendo gli uomini diminuire il
tutto, così altri dicono, che un cotal nome nasca da minitari, o da minuere. Il Poeta nostro qui la prende per la Minerva guerriera dimostrando che a que' tempi infieriva la guerra,
e perciò la descrive in atto di vibrare il fiero suo scudo, che
Egide particolarmente si chiama, e che avea nel bel mezzo
la testa di Medusa si terribile pe' serpenti al luogo de' capelli
che tosto mutavasi in sasso chiunque la riguardava.

Apollo in Tauro ec il Toro è uno de segni dello Zodiaco, composto di trentatrè stelle. Secondo la favola egli è quello stesso, sotto la cui forma Giove rapi Europa, e dalla Fenicia la trasportò in Creta. Il novello anno o sia la primavera comincia propriamente in marzo quando il sole entra in. Aricte; nondimeno Virgilio nel Lib. I. della Georgica in quel-

luogo:

Candidus auratis aperit cum cornibus annum Taurus etc.

lo fa incominciare in aprile, quando il sole entra in Toro, o perchè si attenesse all'etimologia del nome aprilis tratto dal verbo aperire, aprendosi di fatto in questa si dolce stagione tutte le cose naturali, o perchè seguisse la mente di Esiodo, e de Beoti, che incominciavano il loro anno non gia dal nascere dell'Ariete, ma dal nascere delle Vergilie o Plejadi, che sono le stelle che compongono la coda del Toro. A' tempi di Virgilio non si conoscea il segno della Libra, cosicchè quello dello Scorpione vicino ad esso occupava sessanta gradi, e tutti gli altri ne occupavano trenta. Volendo egli adu-lare Augusto nel principio della Georgica disse che lo Scorpione avrebbe ritirato le sue branche per lasciare un luogo in cielo, dove Augusto potesse essere collocato dopo morte. Laonde niuna menzione si trova presso i Latini del segno della Libra, il quale nella moderna astronomia è posto tra la Vergine e lo Scorpione. Egli è formato di otto stelle, riceve il sole in esso verso la metà di ottobre, e perciò fa l'equinozio autunnale. Ciò rischiarato, è facile il capire, che il Poeta nostro dicendo che Apollo in Tauro o in Libra non alberga ec. vuol significare, che i tempi, ch'egli descrive, erano si tristi che Apollo o sia il sole più non recava al mondo nè la bella primavera, nè il fruttifero autunno, e che quel Dio di nuovo in qualità di pastore stavasi guidando coll'usata verga gli armenti del re Admeto di Tessaglia, dove scorre il fiume Anfriso.

La donna, e la bilancia ec. Per questa donna intendi Temi, o Astrea, Dea della giustizia, la quale suol recare in mano la bilancia.

Tal che assai meglio nel paese Scitico ec. La Scizia è una vastissima regione anticamente assai barbara, situata nelle parti settentrionali, cioè sotto la costellazione di Boote, e di Elice, o sia dell'Orsa maggiore.

Già mi rimembra ec. Virgilio nell' Egl. 1.

Saepe sinistra cava praedixit ab ilice cornix.

Che la Sibilla nelle foglie scrisselo. Le Sibille farono credute vergini fatidiche, le quali venivano consultate su le cose future. Siccome d'ordinario le loro risposte crano oscure, o di doppio senso, perciò era mistiero ch'altri interpretasse quello ch'elleno rispondevano, o che di nuovo si ricorresse a loro per averne la spiegazione. Dal che nasce il dire d'una cosa sulla quale oscuramente siasi da alcuno parlato o scritto, che si richiede una Sibilla per ispiegarla. Della qual maniera di dire servesi Plauto nel Fseudolo: Has quidem literas, credo, nisi Sibylla legerit, interpretari alium posse neminem. Dieci furono le Sibille. La Persica, di cui fa menzione Nicanore, che scrisse le gesta d'Alessandro Macedone. La Libica,

ricordata da Euripide nel Prologo d'una delle sue Tragedie, La Delfica, di cui parla Crisippo nel libro della divinazione. La Cumea d'Italia, nominata da Nevio ne libri della guerra Punica, e da Pisone negli Annali. L' Eritrea nata in Babilonia, che Apollodoro Eritreo afferma essere stata della sua città, e aver vaticinato a' Greci che Troja sarebbe perita, e che Omero avrebbe scritto cose favolose. La Samia, di cui Eratostene disse averne trovato menzione negli antichi Annali di Samo. La Cumana, di nome Amaltea, o come altri vogliono Demofile, o Erofile. L' Ellespontica, nata nel territorio Trojano, della quale scrisse Eraclide Pontico essere vissuta a' tempi di Solone e di Ciro. La Frigia, che vaticinava in Ancira. Finalmente la Tiburtina, di nome Albunea, che in Tivoli si onorava qual Dea, lungo le ripe dell'Aniene o Teverone, nel cui gorgo narrasi che ne fu ritrovato il simulacro avente in mano un libro. Fra tutte l'Eritrea, la Cumea d'Italia, la Cumana, sono le più celebrate. Virgilio fa particolare menzione della Cumea, perchè coll'ajuto di lei scese Enea all'inferno, e di nuovo tornò sulla terra. Ella soleva scrivere le sue risposte sopra foglie di lauro, che da lei venivano distese in mezzo a cento porte, e per ogni piccolo aere che v'entrava dentro, le foglie si confondevano, tornandosene que che la consultavano senza risposta. Sembra che il nostro Poeta, rammentando lo scrivere nelle foglie, di questa e non d'alcun' altra voglia qui parlare.

#### ARGOMENTO.

Spende alcune parole in lodar Napoli sua patria; e poi, a imitazion di Virgilio nel quinto dell' Eneida, fa che Ergasto propone premj a chi in onor di Massilia riporterà vittoria de' guochi, ch' essi fanno.

#### PROSA UNDECIMA.

De le lunghe rime di Fronimo, e di Selvaggio porsero universalmente diletto a ciascuno della nostra brigata, non è da intendere. A me veramente, oltra al piacere grandissimo, commossero per forza le lacrime, vedendo si ben ragionare dell' amenissimo sito del mio paese. Che già, mentre quelli versi durarono, mi parea fermamente essere nel bello e lieto piano, che colui dicea, e vedere il placidissimo Sebeto, anzi il mio Napolitano Tevere, in diversi canali discorrere per la erbosa campagna, e poi tutto insieme raccolto passare soavemente sotto le volte d'un picciolo ponticello, e senza strepito alcuno congiungersi col mare. Nè mi fu picciola cagione di focosi sospiri lo intendere nominare Baje, e Vesuvio, ricordandomi de' diletti presi in cotali luoghi; coi quali ancora mi tornaro alla memoria i soavissimi bagni, i maravigliosi e grandi edifici, i piacevoli laghi, le dilettose e belle isolette, i sulfurei monti, e con la cavata grotta la felice costiera di Pausilipo, abitata di ville amenissime, e soavemente percossa dalle salate onde: ed appresso a questo, il fruttifero monte sovrapposto alla città, ed a me non poco grazioso, per memo-

ria degli odoriferi roseti della bella Antiniana, celebratissima Ninfa del mio gran Pontano. A questa cogitazione ancora si aggiunse il ricordarmi delle magnificenzie della mia nobile e generosissima patria; la quale di tesori abbondevole, e di ricco ed onorato popolo copiosa, oltra al grande circuito delle belle mura, contiene in se il mirabilissimo porto, universale albergo di tutto il mondo; e con questo le alte torri, i ricchi templi, i superbi palazzi, i grandi ed onorati seggi de'nostri patrizi, e le strade piene di donne bellissime, e di leggiadri e riguardevoli giovani. Che dirò io de' giuochi, delle feste, del sovente armeggiare, di tante arti, di tanti studi, di tanti landevoli esercizi? che veramente non che una città, ma qualsivoglia opulentissimo Regno ne sarebbe assai convenevolmente adernato; e sopra tutto mi piacque udirla commendare de' studi della eloquenza, e della divina altezza della poesia; e tra le altre cose, delle merite lode del mio virtuosissimo Caracciolo, non picciola gloria delle volgari Muse; la canzone del quale, se per lo coverto parlare fu poco da noi intesa, non rimase però che con attenzione grandissima non fosse da ciascuno ascoltata, altro che se forse da Ergasto, il quale, mentre quel cantare durò, in una fissa e lunga cogitazione vidi profondamente occupato, con gli occhi sempre fermati in quel sepolero, senza moverli punto, nè battere palpebra mai, a modo di persona alienata; ed alle volte mandando fuori alcune rare lacrime, e con le labbra non so che fra se stesso tacitamente summormorando. Ma finito il cantare, e da diversi in diversi

modi interpretato, perchè la notte si appressava, e le stelle cominciavano ad apparere cielo; Ergasto, quasi da lungo sonno svegliato, si drizzò in piedi, e con pietoso aspetto ver noi volgendosi, disse: Cari pastori, siccome io stimo, non senza volontà degli Dii la fortuna a questo tempo ne ha qui guidati; conciossiacosachè I giorno, il quale per me sarà sempre acerbo, e sempre con debite lacrime onorato, è finalmente a noi con opportuno passo venuto; e compiesi dimane lo infelice anno, che con vostro comune lutto, e dolore universale di tutte le circostanti selve, le ossa della vostra Massilia furono consecrate alla terra. Per la qual cosa, sì tosto come il sole, fornita questa notte, averà con la sua luce cacciate le tenebre, e gli animali usciranno a pascere per le selve; voi similmente convocando gli altri pastori, verrete qui a celebrar meco i debiti offici, e i solenni giuochi in memoria di lei, secondo la nostra usanza. Ove ciascuno della sna vittoria averà da me quel dono, che dalle mie facultà si puote espettare. E così detto, volendo Opico con lui rimanere, perchè vecchio era, non gli fu permesso; ma datigli alquanti giovani in sua compagnia, la maggior parte di noi quella notte si restò con Ergasto a veggliare; per la qual cosa, essendo per tutto oscurato, accendemmo di molte fiaccole intorno alla sepoltura, e sovra la cima di quella ne ponemmo una grandissima, la quale forse da lunge a' rignardanti si dimostrava quasi una chiara luna in mezzo di molte stelle. Così tutta quella notte tra fochi senza dormire, con scavi e lamentevoli suoni si passò: nella quale gli uc-San azzaro.

celli ancora quasi studiosi di superarne, si storzavano per tutti gli alberi di quel luogo a cantare; e i silvestri animali, deposta la solita paura, come se dimesticati fossero, intorno alla tomba giacendo, parea che con piacere maraviglioso ne ascoltassero. E già in questo la vermiglia aurora alzandosi sovra la terra, significava a' mortali la venuta del sole; quando di lontano a suon di sampogna sentimmo la brigata venire, e dopo alquanto spazio rischiarandosi tuttavia il cielo, gli cominciammo a scoprire nel piano; li quali tutti in schiera venendo vestiti e coverti di frondi, con rami lunghissimi in mano, parevano da lungi a vedere non nomini, che venissero, ma una verde selva, che tutta insieme con gli alberi si movesse ver noi. Alla fine giunti sovra al colle, ove noi dimoravamo, Ergasto ponendosi in testa una corona di biancheggianti ulivi, adorò prima il sorgente Sole: dopo alla bella sepoltura voltatosi, con pietosa voce, ascoltando ciascuno, così disse: Materne ceneri, e voi castissime e reverende ossa, se la inimica fortuna il potere mi ha tolto di farvi qui un sepolero eguale a questi monti, e circondarlo tutto di ombrose selve, con cento altari d'intorno, e sovra a quelli ciascun mattino cento vittime offrirvi, non mi potrà ella togliere, che con sincera volontà, ed inviolabile amore questi pochi sacrifici non vi renda; e con la memoria, e con le opre, quanto le forze si stendono, non vi onori: e così dicendo, se' le sante oblazioni, baciando religiosamente la sepoltura. Intorno alla quale i pastori ancora collocarono i grandi rami, che in mano teneano; e chiamando tutta

ad alta voce la divina anima, ferono similmente i loro doni : chi uno agnello, chi uno favo di mele, chi latte, chi vino, e molti vi offersero incenso con mirra, ed altre erbe odorife. re. Allora Ergasto, fornito questo, propose i premi a coloro, che correre volessero; e facendosi venire un bello e grande ariete, le cui lane eran bianchissime, e lunghe tanto, che quasi i piedi gli toccavano, disse: Questo sarà di colui, a cui nel correre la sua velocità, e la fortuna concederanno il primo onore. Al secondo è apparecchiata una nova e bella fiscina, convenevole instrumento al sordido Bacco. E'1 terzo rimarrà contento di questo dardo di ginepro, il quale ornato di si bel ferro, potrà e per dardo servire, e per pastorale bastone. A queste parole si ferono avanti Ofelia, e Carino giovani leggerissimi, ed usati di giungere i cervi per le selve : e dopo questo, Logisto, e Galizio, e'l figliuolo di Opico, chiamato Partenopeo, con Elpino, e Serrano, ed altri lor compagni più giovani, e di minore estima: e ciascuno postosi al dovuto ordine, non fu sì tosto dato il seguo, che ad un tempo tutti cominciarono a stendere i passi per la verde campagna con tanto impeto, che veramente saette, o folgori avresti detto che stati fossero: e tenendo sempre gli occhi fermi, ove arrivare intendeano, si sforzava ciascuno di avanzare i compagni. Ma Carino con maravigliosa leggerezza era già avanti a tutti: appresso al quale, ma di buona pezza, seguiva Logisto, e dopo Ofelia; alle cui spalle era si vicino Galizio, che quasi col fiato il collo gli riscaldava, e i piedi in quelle medesime pedate poneva: e se più

lungo spazio a correre avuto avessero, lo si arebbe senza dubbio lasciato dopo le spalle: e già vincitore Carmo poco avea a correre, che la disegnata meta toccata avrebbe, quando, non so come, gli venne fallito un piede; o sterpo, o pietra, o altro, che se ne fesse cagione; e senza potere punto aitarsi, cadde subitamente col petto, e col volto in terra: il quale, o per invidia, non volendo che Logisto la palma guadagnasse, o che da vero levar si volesse; non so in che modo, nell'alzarsi gli oppose davanti una gamba, e con la furia medesima, che colui portava, il fe' parimente a se vicipo cadere. Caduto Logisto, cominciò Ofelia con maggiore studio a sferzare i passi per lo libero campo, vedendosi già essere primo: a cui il gridare de' pastori, e'l plauso grandissimo aggiungevano animo alla vittoria; tal che arrivando finalmente al destinato luogo, ottenne, siccome desiderava, la prima palma: e Galizio, che più che gli altri appresso gli era, ebbe il secondo pregio; e'l terzo Partenopeo. Qui con gridi e romori cominciò Logisto a lamentarsi della frode di Carino, il quale opponendogli il piede, gli avea tolto il primo onore, e con istanzia grandissima il dimandava. Ofelia in contrario diceva essere suo, e con ambe le mani si tenea per le corna il guadagnato ariete. Le volontà de' pastori in 'diverse parti inclinavano; quando Partenopeo figlinolo di Opico sorridendo disse: E se a Logisto date il primo dono; a me, che sono ora il terzo, quale darete? A cui Ergasto con lieto volto rispose: Piacevolissimi giovani, i premi, che già avuti avete, vostri saranno: a me fia licito aver pietà dell'a-

mico; e così dicendo, donò a Logisto una bella pecora con duo agnelli. Il che vedendo Carino, ad Ergasto voltosi, disse: Se tanta pietà hai degli amici caduti, chi più di me merita esser premiato? che senza dubbio sarei stato il primo, se la medesima sorte, che nocque a Logisto, non fosse a me stata contraria: e dicendo queste parole, mestrava il petto, la faccia, e la bocca tutta piena di polvere; per modo che movendo riso a' pastori, Ergasto fe' venire un bel cane bianco, e tenendolo per le orecchie, disse: Prendi questo cane, il cui nome è Asterion, nato d'un medesimo padre con quel mio antico Petulco, il quale sovra tutti i cani fedelissimo ed amorevole meritò per la sua immatura morte essere da me pianto, e sempre con sospiro ardentissimo nominato. Acquetato era il romore e'l dire de' pastori, quando Ergasto cacció fuori un bel palo grande, e lungo, e ponderoso per molto ferro, e disse: Per duo anni non arà mestiero di andare alla città nè per zappe, nè per pale, nè per vomeri colui, che in trar questo sarà vincitore: che il medesimo palo gli sarà e fatica, e premio. A queste parole Montano, ed Elenco, con Eugenio, ed Ursacchio si levarono in piedi; e passando avanti, e postisi ad ordine, cominciò Elenco ad alzare di terra il palo, e poi che fra se molto bene esaminato ebbe il peso di quello, con tutte sue forze si mise a trarlo; nè però molto da se il poteo dilungare. Il qual colpo fu subito segnato da Ursacchio; ma credendosi forse che in ciò solo le forze bistare gli dovessero, benchè molto vi si sforzasse, il trasse per forma, che se' tutti ridere i pastori;

e quasi davanti ai piedi sel fe' cadere. Il terzo, che'l tirò, fu Eugenio, il quale di buono spazio passò i due precedenti: ma Montano, a cui l' ultimo tratto toccava, fattosi un poco avanti, si bassò in terra, e prima che il palo prendesse, due o tre volte dimenò la mano per quella polvere: dopo presolo, ed aggiungendo alquanto di destrezza alla forza, avanzò di tanto tutti gli altri, quanto due volte quello era lungo: a cui tutti i pastori applausono, con ammirazione lodando il bel tratto, che fatto avea. Per la qual cosa Montano presosi il palo si ritornò a sedere: ed Ergasto fe' cominciare il terzo giuoco, il quale fu di tal sorte. Egli di sua mano con un de'nostri bastoni fe'in terra una fossa picciola tanto, quanto solamente con un piè vi si potesse fermare un pastore, e l'altro tenere alzato, come vedemo spesse volte fare alle grue. Incontro al quale un per uno similmente con un piè solo aveano da venire gli altri pastori, e far prova di levarlo da quella fossa, e porvisi lui. Il perdere tanto dell'una parte, quanto dell'altra era, toccare con quel piè, che sospeso tenevano, per qualsivoglia accidente in terra. Ove si videro di molti belli e ridicoli tratti, ora essendone cacciato uno, ed ora un altro. Finalmente toccando ad Ursacchio di guardare il luogo, e venendogli un pastore molto lungo davanti, sentendosi egli ancora scornato del ridere de pastori, e cercando di emendare quel fallo, che nel trarre del palo commesso avea; cominciò a servirsi delle astuzie, e bassando in un punto il capo con grandissima prestezza, il pose tra le coscie di colui, che per attaccarsi con lui gli si era ap-

pressato; e senza fargli pigliar fiato, sel getto con le gambe in aere per dietro le spalle, e sì lungo, come era, il distese in quella polvere. La maraviglia, le risa, e i gridi de' pastori farono grandi. Di che Ursacchio prendendo animo, disse: Non possono tutti gli uomini tutte le cose sapere: se in una ho fallato, nell'altra mi basta avere ricovrato lo onore: a cui Ergasto ridendo, affermò che dicea bene : e cavandosi dal lato una falce delicatissima col manico di bosso, non aucora adoprata in alcuno esercizio, glie la diede; e subito ordinò i premi a coloro, che lottare volessero, offrendo di dare al vincitore un bel vaso di legno di acero, ove per mano del Padoano Mantegna, artefice sovra tutti gli altri accorto ed ingegnosissimo, eran dipinte molte cose: ma tra l'altre una Ninfa ignuda, con tutti i membri bellissimi, dai piedi in fuori, che erano come quelli delle capre; la quale sovra un gonfiato otre sedendo, lattava un picciolo Satirello, e con tanta tenerezza il mirava, che parea che di amore e di carità tutta si struggesse: e'l fanciullo nell' una mammella poppava, nell'altra tenea distesa la tenera mano, e con l'occhio la si guardava, quasi temendo che tolta non gli fosse. Poco discosto da costoro si vedean due fanciulli pur nudi, i quali avendosi posti due volti orribili di maschere cacciavano per le bocche di quelli le picciole mani, per porre spavento a duo altri, che davanti loro stavano; de' quali l' uno fuggendo si volgea in dietro, e per paura gridava: l'altro caduto già in terra piangeva, e non possendosi altrimenti aitare, stendeva la mano per graffiarlo. Ma di fuori del vaso.

correva attorno attorno una vite carica di mature uve: e nell'un de'capi di quella un serpe si avvolgeva con la coda; e con la bocca aperta venendo a trovare il labbro del vaso, formava un bellissimo e strano manico da tenerlo. Incitò molto gli animi de'circostanti a dovere lottare la bellezza di questo vaso; ma pure stetteroa vedere quello, che i maggiori, e più reputati facessero. Per la qual cosa Uranio, veggendo che nessuno ancora si movea, si levò subito in piedi; e spogliatosi il manto, cominciò a mostrare le late spalle. Incontro al quale animosamente uscì Selvaggio, pastore notissimo, e molto stimato fra le selve. La espettazione de' circostanti era grande, vedendo due tali pastori uscire nel campo. Finalmente l'un verso l'altro approssimatosi, poi che per buono spazio riguardati si ebbero dal capo insino ai piedi, in un impeto furiosamente si ristrinsero con le forti braccia: e ciascuno deliberato di non cedere, parevano a vedere duo rabbiosi orsi, o duo forti tori, che in quel piano combattessero. E già per ogni membro ad ambidno correva il sudore, e le vene delle braccia, e delle gambe si mostravano maggiori, e rubiconde per molto sangue; tanto ciascuno per la vittoria si affaticava. Ma non possendosi in ultimo nè gittare, nè dal luogo movere; e dubitando Uranio, che a coloro, i quali interno stavano, non rincrescesse lo aspettare, disse: Fortissimo, ed animosissimo Selvaggio, il tardare, come tu vedi, è nojoso: o tu alza me di terra, o io te; e del resto lasciamo la cura agli Dii; e così dicendo il sospese da terra. Ma Selvaggio non dimenticato delle sue astuzie, gli diede col

tallone dietro alla giuntura delle ginocchia una gran botta, per modo che facendogli per forza piegare le gambe, il fe' cadere supino, ed egli senza potere aitarsi gli cadde di sopra. Allora tutti i pastori maravigliati gridarono. Dopo questo toccando la sua vicenda a Selvaggio di dovere alzare Uranio, il prese con ambedue le braccia per mezzo; ma per lo gran peso, e per la fatica avuta non possendolo sostenere, fu bisogno, quantunque molto vi si sforzasse, che ambiduo così giunti cadessero in quella polvere. All'ultimo alzatisi con malo animo si apparecchiavano alla terza lotta. Ma Ergasto non volle che le ire più avanti procedessero, ed amichevolmente chiamatili, disse loro: Le vostre forze non son ora da consumarsi qui per si picciolo guiderdone : egnale è di ambiduo la vittoria, ed eguali doni prenderete: e così dicendo, all' uno diede il bel vaso, all'altro una cetera nova, parimente di sotto e di sopra lavorata, e di dolcissimo suono; la quale egli molto cara tenea per mitigamento e conforto del suo dolore. Avevano per avventura la precedente notte i compagni di Ergasto dentro la mandra preso un lupo; e per una festa il tenean così vivo legato ad un di quegli alberi: di questo pensò Ergasto dover far in quel giorno lo ultimo giuoco; ed a Clonico voltandosi, il quale per niuna cosa ancora levato si era da sedere, gli disse: E tu lascerai oggi così inonorata la tua Massilia, che in sua memoria non abbi di te a mostrare prova alcuna? Prendi, animoso giovane, la tua fionda, e sa conoscere agli altri, che tu ancora ami Ergasto; e questo dicendo, a lui, ed agli altri mostrò il

legato lupo, e disse: Chi per difendersi dalle pioggie del guazzoso verno desidera un cucullo, o tabarro di pelle di lupo, adesso con la sua fionda in quel bersaglio sel può guadagnare. Allora Clonico, c Partenopeo, e Montano poco avanti vincitore nel palo, con Fronimo cominciarono a scingersi le fionde, ed a scoppiare fortissimamente con quelle: e poi gittate fra loro le sorti, usci prima quella di Montano, l'altra appresso fu di Fronimo, la terza di Clouico, la quarta di Partenopeo. Montano adunque lieto, ponendo una viva selce nella rete della sua fionda, e con tutta sua forza rotandolasi intorno al capo, la lasció andare; la quale furiosamente stridendo, pervenne a dirittura, ove mandata era; e forse a Montano avrebbe sovra al palo portata la seconda vittoria, se non che il lupo impaurito per lo romore, tirandosi indictro si mosse dal luogo, ove stava; e la pietra passò via. Appresso a costui tirò Fronimo, e benchè indrizzasse bene il colpo verso la testa del lupo, non ebbe ventura in toccarla; ma vicinissimo andandole, diede in quell'albero, e levogli un pezzo della scorza: e'l lupo tutto atterrito fe' movendosi grandissimo strepito. In questo parve a Clonico di dovere aspettare che'l lupo si fermasse; e poi sì tosto, come quieto il vide, liberò la pietra: la quale drittissima verso quello andando, diede in la corda, con che all'albero legato stava, e su cagione che il lupo, facendo maggiore sforzo, quella rompesse. E i pastori tutti gridarono, credendo che al lupo dato avesse. Ma quello sentendosi sciolto, subito incomincio a fuggire; per la qual cosa Partenopeo, che tenea già la fionda in posta per tirare, vedendolo traversare per salvarsi in un bosco, che dalla man sinistra gli stava, invocò in sua aita i pastorali Dii; e fortissimamente lasciando andare il sasso, volle la sua sorte, che il lupo. il quale con ogni sua forza intendeva a correre, ferì nella tempia sotto la manca orecchia, e senza farlo punto movere, il fe'subito morto cadere. Onde ciascuno di maraviglia rimase attonito; e ad una voce tutto lo spettacolo chiamo vincitore Partenopeo; e ad Opico volgendosi, che già per la nova allegrezza piangea, si congratulavano, facendo maravigliosa festa. Ed Ergasto allora lieto, fattosi incontro a Partenopeo, lo abbracció, e poi coronandolo d'una bella ghirlanda di fronde di baccari, gli diede per pregio un bel cavrinolo, cresciuto in mezzo delle pecore, ed usato di scherzare tra i cani, e di urtare coi montoni, mansuetissimo, e caro a tutti i pastori. Appresso a Partenopeo, Clonico, che rotto avea il legame del lupo, ehhe il secondo dono; il quale fu una gabbia nova e bella, fatta in forma di torre, con una pica loquacissima dentro, ammaestrata di chiamare per nome, e di salutare i pastori; per modo che chi veduta non la avesse, udendola solamente parlare, si avrebbe per fermo tenuto, che quella uomo fosse. Il terzo premio fu dato a Fronimo, che con la pietra feri nell'albero presso alla testa del lupo: il quale fu una tasca da tenere il pane, lavorata di lana mollissima, e di diversi colori: dopo dei quali toccava a Montano l'ultimo pregio, quantunque al tirare stato fosse il primo. A cui Ergasto pia-cevolmente, e quasi mezzo sorridendo disse:

Troppo sarebbe oggi stata grande la tua ventura. Montano, se così nella fionda fossi stato felice, come nel palo fosti: e così dicendo, si levò dal collo una bella sampogna di canna fatta solamente di due voci, ma di grandissima armonia nel sonare, e glie la diede: il qual lietamente prendendola, il ringraziò. Ma forniti i doni, rimase ad Ergasto un delicatissimo bastone di pero salvatico, tutto pieno d'intagli. e di vari colori di cera per mezzo, e nella sua sommità investito d'un nero corno di bufalo sì lucente, che veramente avresti detto, che di vetro stato fosse. Or questo bastone Ergasto il donò ad Opico, dicendogli: E tu ancora ti ricorderai di Massilia, e per suo amore prenderai questo dono, per lo quale non ti farà mestiero lottare, nè correre, nè fare altra prova: assai per te ha oggi fatto il tuo Partenopeo, il quale nel correre fu de primi, e nel trarre della fionda, seoza controversia è stato il primo : a cui Opico allegro rendendo le debite grazie, così rispose: I privilegi della vecchiezza, figliuol mio, son si grandi, che o vogliamo, o non vogliamo, siamo costretti di obbedirli. O quanto ben fra gli altri mi avresti in questo giorno veduto adoperare, se io fossi di quella età e forza, che io era, quando nel sepolcro di quel gran pastore Panormita furono posti i premi, siccome tu oggi facesti, ove nessuno, ne paesano, nè forestiero, si possette a me agguagliare. Ivi vinsi Crisaldo figliuolo di Tirreno nelle lotte: e nel saltare passai di gran lunga il famoso Silvio: così ancora nel correre mi lasciai dietro Idalogo, ed Ameto, i quali eran fratelli, e di velocità e scioltezza di piedi

avanzavano tutti gli altri pastori: solamente nel saettare sui superato da un pastore, che aveva nome Tirsi: e questo fu per cagione che colui avendo uno arco fortissimo con le punte guarnite di corno di capra, potea con più sicurtà tirarlo, che non faceva io, il quale di sempli-ce tasso avendolo, dubitava di spezzarlo: e così mi vinse. Allora era io fra' pastori, allora era fra' giovani conosciuto: ora sovra di me il tempo usa le sue ragioni: voi dunque, a cui la età il permette, vi esercitate nelle prove giovanili; a me e gli anni, e la natura impongono altre leggi. Ma tu, acciocche questa festa da ogni parte compita sia, prendi la sonora sampegna, figlino! mio, e fa che colei, che si allegro d'averti dato al mondo, si rallegri oggi di udirti cantare; e dal Ciclo con leta fronte miri ed ascolti il suo sacerdote celebrare per le selve la sua memoria. Parve ad Ergasto sì giusto quello, che Opico dicea, che senza fargli altra risposta, prese di man di Montano la sampogna, che poco avanti donata gli avea: e quella per buono spazio con pietoso modo sonata, vedendo ciascuno con attenzione e silenzio aspetiare, non senza alcun sospiro mandò fuora queste parole.

## ANNOTAZIONI

### alla Prosa Undecima,

Cari pastori, siccome io stimo, non senza volontà degli Dit ec. Il Santzzaro anche qui imita Virgilio. Ergasto alla sepoltura della madre Massilia è simile ad Enca a quella del padre Anchise. Ecco le parole di Enca nel Lib. v. dell'En.: Dardanidae magni, genus alto a sanguine divum, Annus exactis completur mensibus orbis, Ex quo reliquias divinque ossa parentis Condidimus terra, moestasque sacravmus aras. Jamque dies, ni fallor, adest, quem semper acerbum, Semper honoratum (sic Di voluistis) habebo etc.

Mi piace però nel Sanazzaro udir a dire ad Ergasto, ch'egli stima che non senza volontà degli Dii la fortuna aveva guidato lui ed i suoi compagni al luogo, dove potevano onorare le ceneri di Massilia nel giorno appunto che da un anno ella era morta. Non v'ha dubbio, che le genti semplici, come li pastori sono, tutto credono giustamente accadere per volontà celeste; ma particolarmente quello che ha una chiara idea di bene, siccome l'opportuna occasione d'onorare le reliquie della propria virtuosissima madre. Al contrario mi disgusta in Virgilio quella spezie di dubbio, ch' Enea esprime colle parole ni fallor sul preciso giorno della morte di suo padre. Enea che ci viene sempre offerto col carattere di uomo grande sì, ma insieme pio e buono, e che avendo assaissimo amato il padre suo fu preso da acerbissimo dolore per la morte di lui, secondo ciò ch'egli stesso ne dice, come mai non dovea di tal giorno conservare un'infelice memoria?

Le ossa della vostra Massilia. Il Massarengo, quantunque poco giudizioso, e nojosissimo sia nelle sue Annotazioni, fa qui un'acconcia riflessione. Grande artificio, egli scrive, contiene quella parola vostra detta da Ergasto, che sebbene Massilia sia sua madre, pure gli piace chiamarla degli ascoltanti pastori, per disporli più facilmente, come ad onorar cosa loro propria; quasi dicesse: vostra fu, perchè vi amava; vostra, perche vi onorava, vi consigliava, vi faceva benefici. Lo stesso Massarengo sospetta, che'l Sanazzaro sotto persona di Ergasto intenda per Massilia la propria sua madre. Se il Massarengo non avesse ignorato, com'egli medesimo confessa, che il nome della madre del nostro Autore su Masella, da Tomasella, diminutivo napoletano di Tomassa, si sarebbe vie maggiormente confermato nel suo sospetto. E quando così si voglia credere, non è fuor di ragione il sospettare parimenti, che come qui onora la memoria della madre, così colla canzone cantata pur da Ergasto nell'Egloga Quinta sopra la sepoltura di Androgeo, abbia voluto onorare quella del padre.

Chiamando tutti ad alta voce la divina anima ec. Virgilio

nel Lib. v. dell' En.:

Vinaque fundebat pateris, animamque vocabat Anchisne magni, Manesque Acheronte remissos. Necnon et socii, quae cuique est copia, laeti Dona ferunt, oncruntque aras, mactantque juvencos, Padoano Mantegna. Andrea Montegna, dice il Sansovino, fu pittore famoso e molto diligente, e di gran credito in Italia a' tempi de' padri nostri. A Mantova sono molte opere di sua mano veramente belle e vaghe; ma nou però da compatare a quelle di Raffaello da Urbino, di Michelangelo, di Tiziano.

Ma Ergasto non volle che le ire ec. Virgilio nel Lib. v. dell' En.:

Tum pater Æneas procedere longius iras, Et saevire animis Entellum haud passus acerbis; Sed finem imposuit pugnae etc.

# EGLOGA UNDECIMA.

### ERGASTO solo.

Poi che'l soave stile, e'l dolce canto Sperar non lice più per questo bosco, Ricominciate, o muse, il vostro pianto. Piangi, colle sacrato, opaco e fosco; E voi, cave spelunche e grotte oscure, Ululando venite a pianger nosco. Piangete, faggi, e quercie alpestri e dure : E piangendo narrate a questi sassi Le nostre lacrimose aspre venture. Lacrimate voi , fiumi ignudi e cassi D'ogni dolcezza; e voi, fontane e rivi, Fermate il corso, e ritenete i passi. E tu, che fra le selve occulta vivi, Eco mesta, rispondi alle parole; E quant' io parlo per li tronchi scrivi. Piangete, valli abbandonate e sole; E tu, terra, dipingi nel tuo manto I gigli oscuri, è nere le viole. La dotta Egeria, e la tebana Manto Con subito furor morte n' ha tolta. Ricominciate, muse, il vostro pianto. E se tu, riva, udisti alcuna volta Umani affetti, or prego ch'accompagni La dolente sampogna a pianger volta. O erbe, o fior, ch' un tempo eccelsi e magni Re foste al mondo, ed or per aspra sorte Giacete per li fiumi, e per li stagni; Venite tutti meco a pregar morte, Che, se esser può, finisca le mie doglie,

E le rincresca il mio gridar sì forte.

Piangi, Jacinto, le tue belle spoglie, E raddoppiando le querele antiche, Descrivi i miei dolori in le tue foglie.

E voi, liti beati, e piagge apriche, Ricordate a Narcisso il suo dolore, Se già mai foste di miei preghi amiche.

Non verdeggi per campi erba nè fiore; Nè si scerna più in rosa o in amaranto Quel bel vivo leggiadro almo colore.

Lasso, chi può sperar più gloria o vanto? Morta è la fe, morto è il giudicio fido. Ricominciate, muse, il vostro pianto.

E mentre sospirando indarno io grido, Voi, uccelletti innamorati e gai, Uscite, prego, dall'amato nido.

O Filomena, che gli antichi guai Rinnovi ogni anno, e con soavi accenti Da selve e da spelunche udir ti fai;

E se tu, Progne, è ver, ch' or ti lamenti, Nè con la forma ti fur tolti i sensi, Ma del tuo fallo ancor ti lagni e penti;

Lasciate, prego, i vostri gridi intensi, E fin ch' io nel mio dir diventi roco, Nessuna del suo mal ragioni o pensi.

Ahi, ahi, seccan le spine; e poi ch'un poco Son state a ricovrar l'antica forza, Ciascuna torna, e nasce al proprio loco:

Ma noi, poi che una volta il ciel ne sforza, Vento nè sol nè pioggia o primavera Basta a tornarne in la terrena scorza.

E'l sol fuggendo ancor da mane a sera, Ne mena i giorni e'l viver nostro insieme; Ed ei ritorna pur come prim'era.

Sanazzaro.

Felice Orfeo, ch' innanzi l' ore estreme, Per ricovrar colei che pianse tauto, Sicuro andò dove più andar si teme.

Vinse Megera, vinse Radamanto;

A pietà mosse il re del crudo regno. Ricominciate, muse, il vostro pianto.

Or perchè, lasso, al suon del curvo legno Temprar non lice a me sì meste note, Ch'impetri grazia del mio caro pegno?

E se le rime mie non son si note, Come quelle d'Orfeo, pur la pietade Dovrebbe farle in ciel dolci e devote.

Ma se schernendo nostra umanitade, Schifasse ella il venir; sarei ben lieto Di trovar all'uscir chiuse le strade.

O desir vano, o mio stato inquicto!

E so pur che con erba o con incanto
Mutar non posso l'immortal decreto.

Ben può quel nitido uscio d'elefanto Mandarmi in sogno il volto e la favella. Ricominciate, muse, il vostro pianto.

Ma ristorar non può nè darmi quella Che cieco mi lasciò senza il suo lume, Nè torre al ciel sì pellegrina stella.

Ma tu, ben nato avventuroso fiume, Convoca le tue ninfe al sacro fondo, E rinnova il tuo antico almo costume.

Tu la bella Sirena in tutto il mondo Facesti nota con sì altera tomba: Quel fu'l primo dolor, quest'è'l secondo.

Fa che costei ritrove un' altra tromba Che di lei cante; acciocchè s'oda sempre Il nome che da se stesso rimbomba.

E, se per pioggia mai non si distempre Il tuo bel corso; aita in qualche parte Il rozzo stil, sicchè pietade il tempre.

Non che sia degno da notarsi in carte; Ma che sol resti qui tra questi faggi Così colmo d'amor, privo d'ogni arte. Acciocchè in questi tronchi aspri e selvaggi Leggan gli altri pastor che qui verranno, I bei costumi e gli atti onesti e saggi. E poi crescendo ognor più d'anno in anno, Memoria sia di lei fra selve e monti, Mentre erbe in terra, e stelle in ciel saranno. Fiere uccelli spelunche alberi e fonti, Uomini e Dei quel nome eccelso e santo Esalteran con versi alteri e conti. E perchè al fine alzar conviemmi alquanto, Lasciando il pastoral ruvido stile; Ricominciate, muse, il vostro pianto. Non fa per me più suono oscuro e vile, Ma chiaro e bello, che dal ciel l'intenda Quell'altera ben nata alma gentile. Ella coi raggi suoi fin qui si stenda: Ella aita mi porga; e mentre io parlo, Spesso a vedermi per pietà discenda. E se'l suo stato è tal, che a dimostrarlo La lingua manche; a se stessa mi scuse. E m'insegne la via d'in carte ornarlo. Ma tempo ancor verrà che l'alme muse Saranno in pregio; e queste nebbie ed ombre Dagli occhi de' mortai fien tutte escluse. Allor pur converrà ch'ognuno sgombre Da se questi pensier terreni e loschi, E di salde speranze il cor s'ingombre. Ove so che parranno incolti e foschi I versi miei; ma spero che lodati Saran pur da' pastori in questi boschi. E molti che oggi qui non son pregiati,

Vedranno allor di fior vermigli e gialli Descritti i nomi lor per mezzo i prati.

180

E le fontane e i fiumi per le valli Mormorando diran quel ch' ora io canto, Con rilucenti e liquidi cristalli.

E gli alberi ch' or qui consacro e pianto, Risponderanno al vento sibilando:

Ponete fine, o muse, al vostro pianto.

Fortunati i pastor che desiando

Di venir in tal grado, han poste l'ale; Benchè nostro non s'a sapere il quando.

Ma tu, più ch' altra, bella ed immortale Anima, che dal ciel forse m' ascolti,

E mi dimostri al tuo bel coro, eguale; Impetra a questi lauri ombrosi e folti

Grazia, che con lor sempre verdi fronde Possan qui ricoprirne ambo sepolti.

Ed al soave suon di lucide onde

Il cantar degli uccelli ancor si aggiunga; Acciocchè il luogo d'ogni grazia abbonde.

Ove, se'l viver mio pur si prolunga

Tanto, che, com' io bramo, ornar ti possa, E da tal voglia il ciel non mi disgiunga;

Spero che sovra te non avrà possa Quel duro eterno ineccitabil sonno D'averti chiusa in così poca fossa;

D'averti chiusa in così poca fossa; Se tanto i versi miei prometter ponno.

### ANNOTAZIONI

# all' Egloga Undecimà.

Poi che'l soave stile ec. Nella prima Annotazione all' E-gloga Quinta ho promesso di far vedere come il Sanazzaro nelle sue Egloghe giudiziosamente tralasci per qualche particolar ragione di usare il verso sdrucciolo, il quale d'altronde è assaissimo adatto alle poesie pastorali. Poteva io satisfare a tale promessa molto prima d'ora; ma ho fin qui aspet-

tato per offrire in un solo tratto le riflessioni su tutti i luoghi, ove cadono in acconcio. Talvolta il Sanazzaro frammiscina gli sdruccioli co' piani, come si può osservare nelle Egloghe 1. 11. 11. e x.; ed io credo che ciò abbia egli fatto più per vaghezza di varietà che per alcun' altra cagione. Ma nell'Egl. 111., dove Galizio canta il giorno natale di Amaranta, della quale egli è fortemente innamorato, nella 11., dove Logisto, ed Elpino gareggiano cantando, nella 11., dove Ergasto piange la morte di Androgéo, nella 111., dove Sincero non sa trovar quiete per l'amore che lo martira, finalmente in questa x1, dove Ergasto esprime il suo dolore per la morte di Massilia sua madre; non v'ha dubbio, ch' egli usa i soli piani per meglio e più fortemente esprimere le varie passioni, da cui sono commossi i pastori, ch' egli introduce a cantare.

Ricominciate, o muse, ec. Molto adatta è la replica che in quest' Egloga si fa di questo verso. Come negli Epitalamj, ne' Trionfi, ne' Brindisi non rade volte si usa di questa maniera per vie meglio esprimere ed eccitare l'allegrezza, e la festa, così qui è usata da Ergasto per commuovere ognor più a pietà chi l'ascoltava per la morte della virtuosa e benevola Massilia.

La dotta Egeria ec. Ergasto paragona Massilia ad Egeria, ed a Manto. Egeria fu una Ninfa, con la quale, dicono, che Numa Pompilio di notte ragionando imparava da essa le leggi divine, con cui frenava la ferocità del Popolo Romano. Manto fu figliuola di Tiresia Tebmo, e fu indovina. Costei, essendo Tebe ridotta in servitù, dopo molto aggirar per varj paesi, venne in Italia, dove di Tiberino, Dio del Tevere, partori Ocno, ch' edificò Mantova, così chiamando questa città dal nome della madre.

O erbe, o fior ch' un tempo cc. Vedi l'Annotazione alla

Prosa Decima: Adone, Jacinto, Ajace ec. pag. 146.

Felice Orfeo ec. Euridice essendo amata ardentemente da Aristeo, un giorno ch'egli si mise a seguirla, da lui fuggendo quanto più potè volocemente, fu punta in un pià da un aspide velenoso, che nell'erba era nascosto, di maniera che ne restò morta Orfeo, che similmente l'amava con gran fervore, confidato nella dolcezza di sua lira, ch'egli con gran melodia sonava, scese all'inferno per riaverla: dove placati gli Dei infernali, la riebbe, con patto, ch'ei non dovesse voltarsi a guardarla, finchè non fosse fuora. Ma non osservando il patto, gli fu ritolta, e più non potè riaverla. Il Porcacchi. — Megera, una delle Furie infernali, figlie di Acheronte e della Notte. Radamanto, figlinolo di Giove e di Europa, fratello di Minosse, legislatore di Creta, o Candia. Narrasi, ch'egli regnò nella Licia. Fu giustissimo, e in con-

182

seguenza fingesi dai Poeti, ch' egli sia giudice de' trapassati.

Il Re del crudo regno è Plutone Dio dell' inferno.

Tu la bella Sirena ec. Ciò allude alla Sirena Partenope, che si dice essere stata sepolta, dove è Napuli. Vedi il principio della Prosa Settima, e l'Annotazione corrispondente, pag. 78.

pag. 78.

Vedranno allor di fior vermigli e gialli ec. Ciò allude all' usanza di seminare erbette e fiori in guisa che poi verdicondo, e fiorendo rappresentino sul terreno le lettere de no-

mi di quelli, che così si vogliono onorati.

Con un sogno par che accenni le sue passioni amorose, e'l dolor, che prendeva del suo esilio. Intanto gli pare da una Ninfa esser condotto sotto terra, dove finge d'aver veduto alcuni fiumi de' più famosi, ed alcune maraviglie, che son nel Regno di Napoli: dalle quali prende occasione d'esser ricondotto col favor divino da' paesi d'Arcadia alla diletta patria, e di dar fine a quest' opera.

#### PROSA DUODECIMA.

La nova armonia, i soavi accenti, le pietose parole, ed in ultimo la bella ed animosa promessa di Ergasto, tenevano già, tacendo lui, ammirati e sospesi gli animi degli ascoltanti; quando tra le sommità de'monti il sole bassando i rubicondi raggi verso l'occidente, ne fe' conoscere l'ora esser tarda, e da dovere avvicinarne verso le lasciate mandre. Per la cosa Opico, nostro capo, in piè levatosi, e verso Ergasto con piacevole volto giratosi, gli disse: Assai per oggi onorata hai la tua Massilia: ingegneraiti per lo avvenire, quel che nel fine del tuo cantare con affettuosa volontà le prometti, con ferma e studiosa perseveranza adempirle. E così detto, baciando la sepoltura, ed invitando noi a fare il simile, si pose in via, appresso al quale l'un dopo l'altro prendendo congedo, si indrizzò ciascuno verso la sua capanna, beata riputando Massilia sovra ogni altra, per avere di se alle selve lasciato un sì

184

bel pegno. Ma venuta la oscura notte pietosa delle mondane fatiche a dar riposo agli animali, le quiete selve tacevano: non si sentivano più voci di cani, nè di fiere, nè di uccelli: le foglie sovra gli alberi non si moveano: non spirava vento alcuno: solamente nel cielo in quel silenzio si potea vedere alcuna stella o scintillare, o cadere: quando io, non so se per le cose vedute il giorno, o che che se ne fosse cagione, dopo molti pensieri, sovrappreso da grave sonno, varie passioni e dolori sentiva nell'animo: perocchè mi pareva, scacciato da' boschi e da' pastori, trovarmi in una solitudine da me mai più non veduta, tra deserte sepolture, senza vedere uomo, che io conoscessi; onde io volendo per paura gridare, la voce mi veniva meno, nè per molto che io mi sforzassi di fuggire, possea estendere i passi; ma debole, e vinto mi rimaneva in mezzo di quelle. Poi pareva che stando ad ascoltare una Sirena. la quale sovra uno scoglio amaramente piangeva, una onda grande del mare mi attuffasse, e mi porgesse tanta fatica nel respirare, che di poco mancava ch' io non morissi. Ultimamente un albero bellissimo di arancio, e da me molto coltivato, mi parea trovare tronco dalle radici, con le frondi, e i siori, e i frutti sparsi per terra; e dimandando io, chi ciò fatto avesse, da alcune Ninfe, che quivi piangevano, mi era risposto: Le inique Parche con le violente scure averlo tagliato. Della qual cosa dolendomi io forte, e dicendo sovra lo amato troncone: Ove dunque mi riposerò io? sotto qual' ombra omai canterò i miei versi? mi era dall' un de' canti mostrato un nero e funebre

cipresso, senza altra risposta avere alle mie parole. In questo tanta noja ed angoscia mi soprabbondava, che non posserdo il sonno soffrirla, fu forza che si rompese. Onde, come che molto mi piacesse non eser così la cosa, come sognato avea; pur nondmeno la paura. e'l sospetto del veduto sogno mi rimase nel cuore, per forma che tutto bignato di lacrime, non possendo più dormire, fui costretto per minor mia pena a levarmi, e benchè ancora notte fosse, uscire per le fosche campagne. Così di passo in passo, non sapendo io stesso ove audare mi dovessi, guidancomi la Fortuna, pervenni finalmente alla falda di un monte, onde un gran fiume si mova con un ruggito, e mormorio mirabile, massinamente in quella ora; che altro romore non il sentiva: e stando qui per huono spazio, l'Aurora già incominciava a rosseggiare nel cielo, nsvegliando universalmente i mortali alle opre loro; la quale per me umilmente adorata, e pregata volesse prosperare i miei sogni, parve che poco ascoltasse, e men curasse le parole mie; ma dal vicino fiume, senza avvederm io come, in un punto mi si offerse avanti una giovane donzella nell'aspetto bellissima, e nei gesti e nell'andare veramente divina; la cui veste era di un drappo sottilissimo e sì rilucente, che, se non che morbido il vedea, avrei per certo detto, che di cristallo fosse; con una nova ravvolgitura di capelli, sovra i quali una verde ghirlanda portava, ed in mano un vasel di marmo bianchissimo. Costei venendo ver me, e dicendomi: Seguita i passi miei, ch' io son Ninfa di questo luogo; tanto di venerazione, e di

paura mi porse insieme, che attonito senza risponderle, e non sapendo io stesso discernere. s' io pur vegghissi, o veramente ancora dormissi, mi posi i seguitarla: e giunto con lei sopra al fiume, vidi subitamente le acque dall'un lato e dall'altro ristringersi, e darle luogo per mezzo: c)sa veramente strana a vedere, orrenda a pensaie, mostrosa, e forse incredibile ad udire. Dibitava io andarle appresso, e già mi cra per piura fermato in su la riva; ma ella piacevolmente dandomi animo, mi prese per mano, e con somma amorevolezza guidandomi, mi condusse dentro al fiume; ove senza bagnarmi pede seguendola, mi vedeva tutto circondato dalle acque, non altrimenti che se andando per una stretta valle, mi avesoprastare due erti argini, o due basse montagnette. Veninmo finalmente in la grotta, onde quella acqua tutta usciva; e da quella poi in un'altra, le cu volte, siccome mi parve di. comprendere, eran tutte fatte di scabrose pomici; tra le quali in molti luoghi si vedevano pendere stille di congelato cristallo, e d'intorno alle mura per ornamento poste alcune marine conchiglie; e'l suolo per terra tutto coverto di una minuta e spessa verdura, con bellissimi seggi da ogni parte, e colonne di translucido vetro, che sostenevano il non alto tetto; e quivi dentro sovra verdi tappeti trovammo alcune Ninfe sorelle di lei, che con bianchi e. sottilissimi cribri eernivano oro, separandolo dalle minute arene; altre filando il riducevano in mollissimo stame, e quello con sete di diversi colori intessevano in una tela di maraviglioso artificio; ma a me, per lo argomento,

che in se conténeva, augurio infelicissimo di future lacrime. Conciossiacosachè nel mio intrare trovai per sorte, che tra li molti ricami tenevano allora in mano i miserabili casi della deplorata Euridice: siccome nel bianco piede punta dal velenoso aspide fu costretta di esalare la bella anima: e come poi per ricovrarla discese all'Inferno, e ricovrata la perdè la seconda volta lo smemorato marito. Ahi lasso, e quali percosse, vedendo io questo, mi senti' nell'animo, ricordandomi de passati sogni; e non so qual cosa il cuore mi presagiva: che, benchè io non volessi, mi trovava gli occhi bagnati di lacrime, e quanto vedeva, interpretava in sinistro senso. Ma la Ninfa, che mi guidava, forse pietosa di me, togliendomi quindi, mi fe' passare più oltre in un luogo più ampio, e più spazioso, ove molti laghi si vedevano, molte scaturigini, molte spelunche, che rifondevano acque, dalle quali i fiumi, che sovra la terra corrono, prendono le loro origini. O mirabile artificio del grande Iddio! La terra, che io pensava che fosse soda, richiude nel suo ventre tante concavità! Allora incominciai io a non maravigliarmi de' fiumi, come avessero tanta abbondanza, e come con indeficiente liquore serbassero eterni i corsi loro. Così passando avanti tutto stupefatto e stordito dal gran romore delle acque, andava mirandomi intorno, e non senza qualche paura, considerando la qualità del luogo, ove io mi trovava. Di che la mia Ninfa accorgendosi: Lascia, mi disse, cotesti pensieri, ed ogni timore da te discaccia; che non senza volontà del Ciclo fai ora questo cammino. I fiumi, che tante fiate uditi hai no-

minare, voglio che ora veda da che principio nascano. Quello, che corre sì lontano di qui, è il freddo Tanai; quell'altro è il gran Danubio; questo è il famoso Meandro; questo altro è il vecchio Peneo: vedi Caistro: vedi Acheloo: vedi il beato Eurota, a cui tante volte fu lecito ascoltare il cantante Apollo. E perchè so che tu desideri vedere i tuoi, i quali per avventura ti son più vicini, che tu non avvisi; sappi che quello, a cui tutti gli altri fanno tanto onore, è il trionfale Tevere, il quale non come gli altri è coronato di salci, o di canne, ma di verdissimi lauri, per le continue vittorie de'suoi figliuoli : gli altri duo, che più propinqui gli stanno, sono Liri, e Vulturno, i quali per li fertili Regni de' tuoi antichi avoli felicemente discorrono. Queste parole nell'animo mio destaro un sì fatto desiderio, che non possendo più tenere il silenzio, così dissi: O fidata mia scorta, o bellissima Ninfa, se fra tanti e si gran fiumi il mio picciolo Sebeto può avere nome alcuno, io ti prego che tu mel mostri. Ben lo vedrai tu, disse ella, quando gli sarai più vicino: che adesso per la sua bassezza non potresti; e volendo non so che altra cosa dire, si tacque. Per tutto ciò i passi nostri non si allentarono, ma continuando il cammino, andavamo per quel gran vacuo: il quale alcuna volta si ristringea in angustissime vie; alcuna altra si diffondea in aperte e larghe pianure: e dove monti, e dove valli trovavamo; non altrimenti che qui sovra la terra essere vedemo. Maraviglierestiti tu, disse la Ninfa, se io ti dicessi, che sovra la testa tua ora sta il mare? e che per qui lo innamorato Alfeo; senza

mescolarsi con quello, per occulta via ne va a trovare i soavi abbracciamenti della Siciliana Aretusa? Così dicendo cominciammo da lunge a scoprire un gran foco, ed a sentire un puzzo di solfo. Di che vedendo ella che io stava maravigliato, mi disse: Le pene de fulminati Giganti, che vollero assalire il cielo, son di questo cagione; i quali oppressi da gravissime montagne spirano ancora il celeste foco, con che furono consumati: onde avviene, che siccome in altre parti le caverne abbondano di liquide acque, in queste ardono sempre di vive fiamme; e se non che io temo che forse troppo spavento prenderesti, io ti farei vedere il superbo Encelado, disteso sotto la gran Trinacria, eruttar foco per le rotture di Mongibello; e similmente l'ardente fucina di Vulcano, ove gl'ignudi Ciclopi sovra le sonanti ancudini battono i taoni a Giove; ed appresso poi sotto la famosa Enaria, la quale voi mortali chiamate Ischia, ti mostrerei il furioso Tifeo, dal quale le estuanti acque di Baja, e i vostri monti del solfo prendono il lor calore: così ancora sotto il gran Vesevo ti farei sentire li spaventevoli muggiti del gigante Alcioneo; benchè questi, credo, li sentirai quando ne avvicineremo al tuo Sebeto. Tempo ben fu, che con lor danno tutti i finitimi li sentirono, quando con tempestose fiamme, e con cenere coperse i circonstanti paesi, siccome ancora i sassi liquefatti ed arsi testificano chiaramente a chi li vede; sotto ai quali chi sara mai, che creda che e popoli, e ville, e citta nobilissime siano sepolte? come veramente vi sono non solo quelle, che dalle arse pomici, e dalla ruina del monte 190

furon coperte; ma questa, che d'innanzi ne vedemo, la quale senza alcun dubbio celebre città un tempo nei tuoi paesi chiamata Pompei, ed irrigata dalle onde del freddissimo Sarno, fu per subito terremoto inghiottita dalla terra, mancandole, credo, sotto ai piedi il firmamento, ove fondata era. Strana per certo, ed orrenda maniera di morte, le genti vive vedersi in un punto torre dal numero de'vivi! se non che finalmente sempre si arriva ad un termino, nè più in là, che alla morte, si puote andare. E già in queste parole eramo ben presso alla città, ch' ella dicea, della quale e le torri, e le case, e i teatri, e i templi si poteano quasi integri discernere. Maravigliaimi io del nostro veloce andare, che in sì breve spazio di tempo potessimo da Arcadia insino qui essere arrivati; ma si potea chiaramente conoscere, che da potenzia maggiore che umana eravamo sospinti: così appoco appoco cominciammo a vedere le picciole onde di Sebeto; di che vedendo la Ninfa che io mi allegrava, mandò fuore un gran sospiro, e tutta pietosa ver me volgendesi, mi disse: Omai per te puoi andare; e così detto, disparve, nè più si mostrò agli occhi miei. Rimasi io in quella solitudine tutto pauroso e tristo, e vedendomi senza la mia scorta, appena arei avuto animo di movere un passo, se non che dinanzi agli occhi mi vedea lo amato fiumicello. Al quale dopo breve spazio appressatomi, andava desideroso con gli occhi cercando, se veder potessi il principio, onde quell'acqua si movea; perche di passo in passo il suo corso pareva che venisse crescendo, ed acquistando tuttavia maggior

forza. Così per occulto canale indrizzatomi, tanto in qua ed in là andai, che finalmente arrivato ad una grotta cavata nell'aspro tufo. trovai in terra sedere il venerando Iddic, col sinistro fianco appoggiato sovra un vaso di pietra, che versava acqua: la quale egli in assai gran copia facea maggiore con quella, che dal volto, da' capelli, e da' peli della umida barba piovendogli continuamente vi aggiungeva. I suoi vestimenti a vedere parevano di un verde limo: in la destra mano teneva una tenera canna, ed in testa una corona intessuta di giunchi, e di altre erbe provenute dalle medesime acque: e d'intorno a lui con disusato mormorio le sne Ninfe stavano tutte piangendo, e senza ordine, o dignità alcuna gittate per terra, non alzavano i mesti volti. Miserando spettacolo, vedendo io questo, si offerse agli occhi mici; e già fra me cominciai a conoscere per qual cagione innanzi tempo, la mia guida abbandonato mi avea: ma trovandomi ivi condotto, nè confidandomi di tornare più indietro, senza altro consiglio prendere, tutto doloroso e pien di sospetto mi inclinai a baciar prima la terra, e poi cominciai queste parole: O liquidissimo fiume, o Re del mio paese, o piacevole e grazioso Sebeto, che con le tue chiare e freddissime acque irrighi la mia bella patria, Dio ti esalti: Dio vi esalti, o Ninfe, generosa progenie del vostro padre: siate, prego, propizie al mio venire; e benigne ed umane tra le vostre selve mi ricevete: basti fin qui alla mia dura fortuna avermi per diversi casi menato; ormai o riconciliata, o sazia delle mie fatiche, deponga le arme. Non avea ancora io fornito il mio dire, quan192

do da quella mesta schiera due Ninfe si mossero, e con lacrimosi volti ver me venendo, mi posero in mezzo tra loro. Delle quali una alquante più che l'altra col viso levato prendendomi per mano, mi menò verso la uscita, ove. quella picciola acqua in due parti si divide; l'una effondendosi per le campagne, l'altra per occulta via andandone a'comodi, ed ornamenti della città. E quivi fermatasi, mi mostrò il cammino, significandomi, in mio arbitrio essere omai lo uscire. Poi per manifestarmi chi esse fossero, mi disse: Questa, la qual tu ora. da nubilosa caligine oppresso pare che non riconoschi, è la bella Ninfa, che bagna lo amato nido della tua singolare Fenice, il cui liquore tante volte insino al colmo dalle tue lacrime fu aumentato; me, che ora ti parlo, troverai ben tosto sotto le pendici del monte, ove ella si posa. E'l dire di queste parole, e'l convertirsi in acqua, e l'avviarsi per la coverta via, fu una medesima cosa. Lettore, io ti giuro; se quella Deità, che infin qui di scriver questo mi ha prestato grazia, conceda, qualunque elli si siano, immortalità agli scritti miei; che io mi trovai in tal punto si desideroso di morire, che di qualsivoglia maniera dimorte mi sarei contentato: ed essendo a me medesimo venuto in odio, maledissi l'ora, che d'Arcadia partito mi era, e qualche volta intrai in speranza, che quello, che io vedeva ed udiva, fosse pur sogno; massimamente non sapendo fra me stesso stimare, quanto stato fosse lo spazio, ch'io sotterra dimorato era. Così tra pensieri, dolore, e confusione tutto lasso e rotto, e già fuora di me, mi condussi alla designata fontana; la quale sì tosto come mi sentivenire, cominciò forte a bollire, ed a gorgogliare più che il solito, quasi dir mi volesse : Io son colei, cui tu poco innanzi vedesti.: Per la qual cosa girandomi io dalla destra mano . vidi e riconobbi il già detto colle, famoso molto per la bellezza dell'alto tugurio, che in esso. si vede, denominato da quel gran bifolco Africano, rettore di tanti armenti, il quale a'suoitempi, quasi un altro Anfione, col suono della soave cornamusa edificò le eterne mura della. divina cittade; e volendo io più oltre andare. trovai per sorte a piè della non alta salita Barcinio, e Summonzio, pastori fra le nostre selve notissimi, i quali con le loro gregge al tepido sole, perocchè vento facea, si erano ritirati, e, per quanto dai gesti comprendere si potea, mostravano di voler cantare. Onde io, benchè con le orecchie piene venissi de' canti di Arcadia, pur per udire quelli del mio paese, e vedere in quanto loro si avvicinassero, non mi parve disdicevole il fermarmi, ed a tanto altro tempo per me sì malamente dispeso, questo breve spazio, questa picciola dimoranza ancora aggiungere. Così non molto discosto da loro, sovra la verde erba mi posi a giacere: alla qual cosa mi porse ancor animo il vedere, che da essi conosciuto non era; tanto il cangiato abito, e'l soverchio dolore mi aveano in non molto lungo tempo trasfigurato. Ma rivolgendomi ora per la memoria il loro cantare, e con quali accenti i casi del misero Meliseo deplorassero, mi piace sommamente cou attenzione averli uditi; non già per conferirli con quelli, che di là ascoltai, nè per porre Sanazzaro.

queste canzoni con quelle; ma per rallegrarmi del mio cielo, che non del tutto vacue abbia voluto lasciare le sue selve; le quali in ogni tempo nobilissimi pastori han da se produtti, e dagli altri paesi con amorevoli accoglienze, e materno amore a se tirati. Onde mi si fa leggiero il credere, che da vero in alcun tempo le Sirene vi abitassero, e con la dolcezza del cantare detinessero quegli, che per la lor via si andavano. Ma tornando omai ai nostri pastori, poi che Barcinio per buono spazio assai dolcemente sonata ebbe la sua sampogna, comineiò così a dire col viso rivolto verso il compagno, il quale similmente assiso in una pietra stava per rispondergli attentissimo.

### ANNOTAZIONI

alla Prosa Duodecima.

Ma venuta la oscura notte ec. Questa descrizione della notte è presa in gran parte da quella di Virgilio nel Lib. IV. dell'Eneida:

Nox erat, et placidum carpebant fessa soporem Corpora per terras, silvaeque et saeva quierant Æquora: cum medio volvuntur sidera lapsu, Cum tacet omnis ager; pecudes pictaeque volucres, Quaeque lacus late liquidos, quaeque aspera dumis Rura tenent, somno positae sub nocte silenti Lenibant curas, et corda oblita laborum.

L'Aurora già incominciava a rosseggiare ec. Virgilio nel Lib. x1. dell'En.:

> Aurora interea miseris mortalibus almam Extulerat lucem, referens opera atque labores.

E giunto con lei sopra il fiume ec. Queste idee sono similmente prese da Virgilio nel Lib. IV. della Georg., quando Cirene conduce il figliuolo Aristeo sotto il fiume Peneo: Flumina, qua juvenis gressus inferret: at illum Curvata in montis faciem circumstetit unda, Accepitque sinu vasto, misitque sub annem. Jamque domum mirans genitricis, et humida regna, Speluncisque lacus clausos, lucosque sonantes, Ibant; et ingenti motu stupefactus aquarum, Onnia sub magna labentia flumina terra Spectabat diversa locis etc.

Tanai, fiume in Moscovia; Danubio, fiume in Germania; Meandro, fiume in Frigia, famoso per le moltissime sue tortuosità, cosicchè il suo nome figuratamente s'adopra per dire tortuosità, e giro obliquo. — Peneo, fiume in Tessaglia, che nasce dal monte Pindo. Egli è detto vecchio, perchè è figliuolo dell'Oceano, il quale si chiama padre di tutte le cose, come abbiamo sopra dimostrato in un'Annotazione alla Prosa Decima pag. 145. Caistro, fiume in Lidia. — Achcloo, fiume in Grecia. Eurota, fiume in Laconia. Beato vien egli detto, perchè udi il canto d'Apollo, mentre essendo egli innamorato di Jacinto, fanciullo Spartano, si stava lungo quelle ripe; il che è imitato da Virgilio nell'Egloga VI.

Omnia quae, Phoebo quondam meditante, beatus Auditt Eurotas.

Ometto di parlare del Tevere, e del suo essere coronato di lauri, per essere cose troppo note e chiare. — Liri, o Garigliano, fiume che separa la Campagna di Roma dalla Terra di Lavoro. — Vulturno, o Volturno, fiume in Terra di Lavoro. — Sebeto; vedi il fine della prima Annotazione all'Egloga

Decima pag. 154.

Lo imamorato Alfeo ec. Il Dio del fiume Alfeo, che scorre per Arcadia, chiamato similmente Alfeo, avendo veduto Aretusa, figliuola di Nereo e di Doride, Ninfa di Diana che tornando da cacciare bagnavasi nell'acque di esso fiume, se ne invaght, e corse per abbracciarla; ma ella si frettolosamente fuggi, che forte sudando, si converti in un fonte. Diana mossa a compassione di lei, le aperse la terra, dove entrò l'acqua, e sotto terra corse fino in Sicilia, senza punto mescolarsi col mare. Non restò per questo Alfeo di seguirla; ma ridottosi in fiume le tenne dietro fino in Sicilia.

Le pene de' fulminati Giganti ec. Non parlo della favola de' Giganti, nè della loro caduta, si perchè ella è notissima, come perchè nel testo medesimo di questa Prosa è bastevolmente spiegata. Trinacria è la stessa isola che la Sicilia; cotal nome è un composto Greco che vale tre sommità, essendo di fatto in quell' isola tre promontorii, il Peloro, il Pachino,

il Lilibeo. Enaria, o Ischia, altrimenti detta anche Inarime, e Pitecusa, è un' isoletta nel seno di Napoli, così chiamata dalla stazione, che vi fecero le navi di Enea. Pompei, città, che non era molto lontana dal monte Vesevo, le cui rovine che di mano in mano si discoprono, sono preziosissime agli Artisti, ed a tutti i saggi estimatori delle antichità. Al dir di Solino ella su fondata da Ercole, ed ebbe il suo nome dalla pompa, con cui quell' Eroe aveva quivi di Spagna condotto i buoi. Venne dalla terra inghiottita a' tempi di Nerone; su di che, se più brami, vedi il Lib. 15 delle Storie di Cornelio Tacito. Fra le varie eruzioni del monte Vesevo è celebre anche quella, che intervenne, regnando Tito Vespasiano, come scrive Svetonio nella vita di questo Imperatore. Per essa fece Marziale il seguente Epigramma xuiv. del Lib. 11. n. nel quale

il Poeta fa un' adombramentazione di Pompei.

. De Vesvio Monte
Hic est pampineis viridis modo Vesvius umbris:
Presserat hic madidos nobilis uva lacus.
Haec juga, quam Nyssae colles, plus Bacchus amavit:
Hoc nuper Satyri monte dedere choros.
Haec Veneris sedes, Lacedaemone gratior illi:
Hic locus Herculco nomine clarus erat.
Cuncta jacent flammis, et tristi mersa favilla;
Nec Superi vellent hoc licuisse sibi.

Trovai in terra sedere il cenerando Iddio ec. Per questo Iddio intendi null'altro, se non che il fiume Sebeto, rappresentato sotto la forma d'un Dio. Virgilio similmente nel Lib. vin. dell'En. rappresentò il Tevero:

> Huic Deus ipse loci, fluvio Tyberinus amoeno, Populeas inter senior se attollere frondes Visus. Eum tenuis glauco velabat amictu Carbasus, et crines umbrosa tegebat arundo.

La bellezza dell' alto tugurio ec. Linterno, dove il gran bifolco Africano, cioè Scipione, si ritirò abbandonando Roma,
come ingrata al suo valore, col quale era stato rettore di tanti
armenti, cioè di tanti eserciti. Il Sansovino. Vedi l'Annotazione alla Prosa Settima pag. 79. — Anfione fu figliuolo di Giove, o secondo altri di Mercurio, dal quale avendo ricevuto
la lira, si soavemente la sonò, che trasse i sassi per edificare le mura della città di Tebe.

Barcinio, e Summonzio furono due letterati Napolitani, amicissimi del Sanazzaro. L'Anonimo che fa le Note alla vita del Sanazzaro scritta dal Crispo, dice che Pietro Summonzio, o Summonte, cruditissimo stampatore, era dell'Accademia del

Pontano, ed il Manuzio di Napoli. Di fatto il Summonzio pel grande amore verso gli amici stampò Opere stimatissime di varì insigni Letterati della detta Accademia. Laonde meritamente fu egli encomiato dal Sanazzaro col seguente Epigramma, ch' è il ix. del Lib. ii.

De Summontii pietate.

Excitat obstrictas tumulis Summontius umbras, Impleat ut sunctae munus amicitiae.

Utque prius vivos, sic et post fata sodales
Observat, tristes et sedet ante rogos.

Nec tantum violas cineri, ac bene olcutia ponit
Serta; sed et lacrimis irrigat ossa piis.

Parva loquor: cultis reparat monumenta libellis,
Quum possint longam saxa timere diem.

At tu, vivaci quae fulcis nomina fama,
Poscenti gratas, Musa, repende vices:
Ut quoniam dulces optat sic vivere amicos;
Vivat, et in libris sit sacer ille meis.

### EGLOGA DUODECIMA.

BARCINIO, SUMMONZIO, E MELISEO.

#### Barcinio.

Quand'ei scrisse in quel faggio: vidi io misero, Vidi Filli morire, e non uccisimi.

O pietà grande! E quali Dii permisero A Meliseo venir fato tant' aspero?
Perchè di vita pria non lo divisero?

Barcinio.

Quest'è sol la cagione ond'io mi esaspero Incontra'l cielo; anzi m'indrago e invipero, E via più dentro al cor m'induro e inaspero; Pensando a quel che scrisse in un giunipero:

Filli, nel tuo morir morendo lassimi:
O dolor sommo a cui null'altro equipero!
Summonzio.

Questa pianta vorrei che tu mostrassimi, Per poter a mia posta in quella piangere: Forse a dir le mie pene oggi incitassimi.

Mille ne son che qui vedere e tangere A tua posta potrai: cerca in quel nespilo: Ma destro nel toccar, guarda nol frangere. Summonzio.

Quel biondo crine, o Filli, or non increspilo Con le tue man, nè di ghirlande infiorilo; Ma del mio lacrimar lo inerbi e incespilo.

### Barcinio.

Volgi in qua gli occhi, e mira in su quel corilo: Filli, deh non fuggir, ch'io seguo: aspettami; Portane il cor, che qui lasciando accorilo.

Summonzio.

Dir non potrei quanto l'udir dilettami;
Ma cerca ben, se v'è pur altro arbuscolo;
Quantunque il mio bisogno altrove affrettami.

Barcinio.

Una tabella pose per munuscolo In su quel pin: se vuoi vederla, or alzati; Ch'io ti terrò su l'uno e l'altro muscolo.

Ma per miglior salirvi, prima scalzati, E depon qui la pera il manto e'l bacolo; E con un salto poi ti apprendi, e sbalzati. Summonzio.

Quinci si vede ben senz'altro ostacolo: Filli, quest'alto pino io ti sacrifico: Qui Diana ti lascia l'arco e'l jacolo.

Questo è l'altar che in tua memoria edifico: Quest'è'l tempio onorato, e questo è il tumulo In ch'io piangendo il tuo bel nome amplifico-

Qui sempre ti farò di fiori un cumulo; Ma tu, se'l più bel luogo il ciel destinati, Non disprezzar ciò ch'in tua gloria accumulo.

Ver noi più spesso omai lieta avvicinati; E vedrai scritto un verso in su lo stipite: Arbor di Filli io son; pastore, inclinati. Barcinio.

Or che dirai, quand' ei gittò precipite
Quella sampogna sua dolce ed amabile,
E per ferirsi prese il ferro ancipite?
Non gian con un suon tristo e miscrabile,
Filli, Filli, gridando tutti i calami?
Che pur parve ad udir cosa mirabile.

Summonzio.

Or non si mosse da superni talami Filli a tal suon? ch'io già tutto commovomi; Tanta pietà il tuo dir nel petto esalami. Barcinio.

Taci, mentre fra me ripenso, e provomi Se quell'altre sue rime or mi ricordano, Delle quali il principio sol ritrovomi. Summonzio.

Tanto i miei sensi al tuo parlar s'ingordano, Che temprar non li so: comincia, ajutati: Che ai primi versi poi gli altri s'accordano. Barcinio.

Che farai, Meliseo? morte refutati, Poi che Filli t'ha posto in doglia e lacrime, Nè più come solea lieta salutati.

Dunque, amici pastor, ciascun consacrime Versi sol di dolor, lamenti e ritimi; E chi altro non può, meco collacrime.

A pianger col suo pianto ognuno incitimi, Ognun la pena sua meco comuniche; Benchè'l mio duol da se di e notte invitimi.

Scrissi i miei versi in su le poma puniche, E ratto diventar sorba e corbezzoli; Si son le sorti mie mostrose ed uniche.

E se per innestar li incido o spezzoli, Mandan sugo di fuor sì tinto e livido, Che mostran ben che nel mio amaro avvezzoli.

Le rose non han più quel color vivido, Poi che 'l mio sol nascose i raggi lucidi, Dai quai per tanto spazio oggi mi divido.

Mostransi l'erbe e i fior languidi e mucidi; I pesci per li fiumi infermi e sontici; E gli animai nei boschi incolti e sucidi. Vegna Vesevo, e i suoi dolor raccontici: Vedrem se le sue viti si lambruscano, E se son li suoi frutti amari e pontici.

Vedrem poi che di nubi ognor si offuscano Le spalle sue con l'uno e l'altro vertice: Forse pur novi incendj in lui coruscano.

Ma chi verrà che de' tuoi danni accertice, Mergillina gentil, che sì t'inceneri,

E i lauri tuoi son secche e nude pertice?

Antiniana, e tu perchè degeneri?

Perchè ruschi pungenti in te diventano Quei mirti che fur già sì molli e teneri?

Dimmi, Nisida mia; così non sentano Le rive tue già mai crucciata Dorida,

Nè Pausilippo in te venir consentano; Non ti vid' io poc'anzi erbosa e florida,

Abitata da lepri, e da cuniculi?

Non ti veggi or più ch'altra incolta ed orrida?

Non veggio i tuoi recessi e i diverticuli Tutti cangiati; e freddi quelli scopuli, Dove temprava amor suo ardenti spiculi?

Quanti pastor, Sebeto, e quanti populi Morir vedrai di quei ch' in te s'annidano, Pria che la riva tua s'inolmi o impopuli?

Lasso, già ti onorava il grande Eridano; E'l Tebro al nome tuo lieto inchinavasi: Or le tue ninfe a pena in te si fidano.

Morta è colei ch' al tuo bel fonte ornavasi, E preponea il tuo fondo a tutti i specoli; Onde tua fama al ciel volando alzavasi.

Or vedrai ben passar stagioni e secoli, E cangiar rastri stive aratri e capoli, Pria che mai sì bel volto in te si specoli. Dunque, miser, perchè non rompi e scapoli Tutte l'onde in un punto, ed inabissiti; Poi che Napoli tua non è più Napoli?

Questo dolore, oimè, pur non predissiti Quel giorno, o patria mia, ch'allegro ed ilare Tante lode cantando in carta scrissiti.

Or vo' che 'l senta pur Vulturno e Silare, Ch' oggi sarà fornita la mia fabula, Nè cosa verrà mai, che 'l cor mi esilare;

Nè vedrò mai per boschi sasso o tabula, Ch'io non vi scriva Filli; acciocchè piangane Qualunque altro pastor vi pasce o stabula.

E se avverrà ch' alcun che zappe o mangane, Da qualche fratta, ov' io languisca, ascoltemi, Dolente e stupefatto al fin rimangane.

Ma pur convien che a voi spesso rivoltemi, Luoghi, un tempo al mio cor soavi e lepidi, Poi che non trovo ove piangendo occoltemi.

O Cuma, o Baja, o fonti ameni e tepidi, Or non fia mai che alcun vi lodi o nomini, Che'l mio cor di dolor non sudi e trepidi.

E poi che morte vuol che vita abbomini, Quasi vacca che piange la sua vitula Andrò nojando il ciel la terra e gli uomini.

Non vedrò mai Lucrino, Averno, e Tritula, Che con sospir non corra a quell'ascondita Valle, che dal mio sogno ancor s'intitula.

Forse qualche bell'orma ivi recondita Lasciar quei santi piè, quando fermarosi Al suon della mia voce aspra ed incondita.

E forse i fior che lieti allor mostrarosi, Faran gir i miei sensi enfiati e tumidi Dell'alta vision ch'ivi sognarosi.

Ma come vedrò voi, ardenti e fumidi Monti, dove Vulcan bollendo insolfasi, Che gli occhi miei non sian bagnati ed umidi? Perocchè, ove quell'acqua irata ingolfasi, Ove più rutta al ciel la gran voragine, E più grave l'odor ridonda ed olfasi; Veder mi par la mia celeste immagine Sedersi, e con diletto in quel gran fremito Tener l'orecchie intente alle mie pagine. O lasso, o di miei volti in pianto e gemito! Dove viva la amai, morta sospirola, E per quell'orme ancor m'indrizzo e insemito. Il giorno sol fra me contemplo, e mirola, È la notte la chiamo a gridi altissimi; Tal che sovente in fin qua giù ritirola. Sovente il dardo ond'io stesso trafissimi, Mi mostra in sogno entro i begli occhi, e dicemi: Ecco il rimedio de' tuoi pianti asprissimi. E mentre star con lei piangendo licemi, Avrei poter di far pietoso un aspide; Si cocenti sospir dal petto elicemi. Nè grifo ebbe già mai terra Arimaspide Si crudo, oimè, ch' al dipartirsi subito Non desiasse un cor di dura jaspide. Ond' io rimango in sul sinistro cubito Mirando, e parmi un sol che splenda e rutile; E così verso lei gridar non dubito: Qual tauro in selva con le corna mutile,

Summonzio. Dunque esser può che dentro un cor si stampino Si sisse passion di cosa mobile, E del foco già spento i sensi avvampino?

E quale arbusto senza vite o pampino, Tal son io senza te, manco e disutile.

Qual fiera si crudel, qual sasso immobile Tremar non si sentisse entre le viscere Al miserabil suon del canto nobile? Barcinio.

E' ti parrà che 'l ciel voglia dehiscere, Se sentrai lamentar quella sua citara, E che pietà ti roda, amor ti sviscere:

La qual, mentre pur Filli alterna ed itera, E Filli i sassi, i pin Filli rispondono, Ogni altra melodia dal cor mi oblitera.

Summonzio.

Or dimmi, a tanto umor che gli occhi fondono, Non vide mover mai lo avaro carcere Di quelle inique Dee che la nascondono? Barcinio.

O Atropo crudel, potesti parcere
A Filli mia, gridava, o Cloto, o Lachesi,
Deh consentite omai ch'io mi discarcere.

Summonzio.

Moran gli armenti, e per le selve vachesi; In arbor fronda, in terra erba non pulule; Poi che è pur ver che'l ficro ciel non plachesi. Barcinio.

Vedresti intorno a lui star cigni ed ulule, Quando avvien che talor con la sua lodola Si lagne; e quella a lui risponda ed ulule.

Ovver quando in su l'alba esclama, e modola: Ingrato sol, per cui ti affretti a nascere? Tua luce a me che val, s'io più non godola?

Ritorni tu, perch' io ritorne a pascere Gli armenti in queste selve? o perchè struggami? O perchè più ver te mi possa irascere?

Se'l fai ch' al tuo venir la notte fuggami, Sappi che gli occhi usati in pianto e tenebre Non vo che'l raggio tuo rischiare, o suggami. Ovunque miro, par che 'l ciel si ottenebre: Che quel mio sol che l'altro mondo allumina, È or cagion ch'io mai non mi distenebre.

Qual bove all'ombra che si posa e rumina, Mi stava un tempo, ed or lasso abbandonomi, Qual vite che per pal non si statumina.

Talor mentre fra me piango e ragionomi, Sento la lira dir con voci querule:

Di lauro, o Melisco, più non coronomi.

Talor veggio venir frisoni e merule

Ad un mio roscigniuol che stride e vocita: Voi meco, o mirti, e voi piangete, o ferule.

Talor d'un'alta rupe il corbo crocita:

Absorbere a tal duolo il mar devrebbesi, Ischia, Capri, Ateneo, Miseno, e Procita.

La tortorella ch' al tuo grembo crebbesi, Poi mi si mostra, o Filli, sopra un alvano Secco, ch' in verde già non poserebbesi;

E dice: ecco che i monti già s' invalvano:
O vacche, ecco le nevi e i tempi nubili:
Qual ombre o qua' difese omai vi salvano?

Chi sia che udendo ciò mai rida o giubili?

E' par che i tori a me muggendo dicano:

Tu sei, che con sospir quest' aria annubili.

Summonzio.

Con gran ragion le genti s'affaticano Per veder Meliseo; poichè i suoi cantici Son tai, che ancor nei sassi amor nutricano. Barcinio.

Ben sai tu, faggio, che coi rami ammantici, Quante fiate ai suoi sospir movendoti, Ti parve di sentir softioni o mantici. 206

O Meliseo, la notte e'l giorno intendoti, E si fissi mi stan gli accenti e i sibili Nel petto, che tacendo ancor comprendoti. Summonzio.

Deh se ti cal di me, Barcinio, scribili, A tal che poi mirando in questi cortici, L'un arbor per pietà con l'altro assibili.

Fa che del vento il mormorar confortici:
Fa che si spandan le parole e i numeri;
Tal che ne soni ancor Resina, e Portici.

Barcinio.

Un lauro gli vid' io portar su gli umeri, E dir: col bel sepolero, o lauro, abbracciati, Mentr' io semino qui menta e cucumeri.

Il cielo, o diva mia, non vuol ch'io tacciati; Auzi, perchè ognor più ti onori e celebre, Dal fendo del mio cor mai non discacciati.

Onde con questo mio dir non incelebre, S'io vivo, ancor farò tra questi rustici La sepoltura tua famosa e celebre.

E da'monti toscani, e da'ligustici Verran pastori a venerar quest'angulo, Sol per cagion che alcuna volta fustici.

E leggeran nel bel sasso quadrangulo Il titol che a tutt'ore il cor m'infrigida, Per cui tanto dolor nel petto strangulo. QUELLA CHE A MELISEO SI ALTERA E RIGIDA

SI MOSTRO SEMPRE, OR MANSUETA ED UMILE SI STA SEPOLTA IN QUESTA PIETRA FRIGIDA.

# Summonzio.

Se queste rime troppo dir presumile, Barcinio mio, tra queste basse pergole; Ben veggio che col fiato un giorno allumile. Barcinio.

Summonzio, io per li tronchi scrivo e vergole; E perchè la lor fama più dilatesi, Per longinqui paesi ancor dispergole.

Tal che farò che'l gran Tesino, ed Atesi, Udendo Meliseo, per modo il cantino, Che Filli il senta, ed a se stessa aggratesi.

E che i pastor di Mincio poi gli piantino Un bel lauro in memoria del suo scrivere; Aucorchè del gran Titiro si vantino. Summonzio.

Degno fu Melisco di sempre vivere Con la sua Filli, e starsi in pace amandola; Ma chi può le sue leggi al cicl prescrivere? Barcinio.

Solea spesso per qui venir chiamandola; Or davanti un altare in su quel culmine Con incensi si sta sempre adorandola. Summonzio.

Deh, socio mio, se'l ciel già mai non fulmine Ove tu pasca, e mai per vento o grandine La capannuola tua non si disculmine;

Qui sopra l'erba fresca il manto spandine, E poi corri a chiamarlo in su quel limite; Forse impetri che'l ciel la grazia mandine. Barcinio.

Più tosto, se vorrai che'l finga ed imite, Potrò cantar; che farlo qui discendere Leggier non è, come tu forse estimite. Summonzio.

Io vorrei pur la viva voce intendere Per notar de'suoi gesti ogni particola; Onde, s'io pecco in ciò, non mi riprendere.

Barcinio.

Poggiamo or su ver quella sacra edicola; Che del bel colle, e del sorgente pastino Ei solo è il sacerdote, ed ei l'agricola.

Ma prega tu che i venti non tel guastino; Ch' io ti farò fermar dietro a quei frutici, Pur che a salir fin su l'ore ne bastino.

Voto fo io, se tu, fortuna, ajutici, Un'agna dare a te delle mie pecore, Una alla Tempestà, che'l ciel non mutici.

Non consentir, o ciel, ch'io mora indecore; Che sol pensando udir quel suo dolce organo, Par che mi spolpe, snerve, e mi disjecore. Barcinio.

Or via; che i fati a buon cammin ne scorgano; Non senti or tu sonar la dolce fistula? Fermati omai, che i can non se ne accorgano. Meliseo.

I tuoi capelli, o Filli, in una cistula Serbati tegno, e spesso quand'io volgoli, Il cor mi passa una pungente aristula.

Spesso gli lego, e spesso, oimè, disciolgoli; E lascio sopra lor questi occhi piovere; Poi con sospir gli asciugo, e'nsieme accolgoli.

Basse son queste rime, esili e povere; Ma se'l pianger in cielo ha qualche merito, Dovrebbe tanta fe morte commovere.

lo piango, o Filli, il tuo spietato interito; E'l mondo del mio mal tutto rinverdesi: Deh pensa, prego, al bel viver preterito, Se nel passar di Lete amor non perdesi.

# ANNOTAZIONI

# all' Egloga Duodecima.

Qui cantò Meliseo ec. Quasi tutta quest' Egloga, ch' è giustamente stimata più che tutte le altre così scritte in versi sdruccioli, è tratta dall' Egloga di Giovanni Pontano, intitolata Meliseus, nella quale quell'egregio Poeta sotto cotal nome pastorale fa che due Pastori, Cicerisco e Faburno, narrino il dolore di lui medesimo per la morte della moglie. Amando la brevità, ometto di spiegare i nomi de'luoghi, e de' fiumi, che in quest' Egloga son nominati, sì perchè per la maggior parte basta il dire che son luoghi o fiumi delle vicinanze di Napoli; come perchè de più importanti ho già parlato altrove. Solo parmi necessario lo spiegare quelle parole: Ne grifo ebbe già mai terra Arimaspide si crudo ec. Il paese de popoli detti Arimaspi era parte della Sarmazia Europea in Moscovia, che oggi comprende l'Ingria e'l Ducato di Nowogorod e di Pleskow. Della crudeltà del Grifo, o Grifone, animale favoloso ma che nondimeno s'imaginò che colà si trovasse, ascoltiamo Plinio: Esse Scytharum genera, così egli ne riferisce nel Cap. II. del Lib. 7 della sua Storia Naturale, et quidem plura, quae corporibus humanis vescerentur, indicavimus. Id ipsum incredibile fortasse, ni cogitemus in medio orbe terrarum, ac Sicilia et Italia fuisse gentes hujus monstri, Cyclopas et Laestrygonas et nuperrime trans Alpes hominem immolari gentium earum more solitum; quod paulum a mandendo ubest. Sed et juxta eos, qui sunt ad Septentrionem versi, haud procul ab ipso Aquilonis exortu, specuque ejus dicto, quem locum Gesclitron appellant, produntur Arimaspi, quos diximus uno oculo in fronte media insignes: quibus assidue bellum esse circa metalla cum gryphis, serarum volucri genere, quale vulgo traditur, eruente ex cuniculis aurum, mira cupiditate, et feris custodientibus, et Arimaspis rapientibus, multi, sed maxime illustres, Herodotus, et Aristeas Proconnesius scribunt.

#### ALLA

# SAMPOGNA.

Ecco che qui si compieno le tue fatiche, o rustica e boschereccia sampogna, degna per la tua bassezza di non da più colto, ma da più fortunato pastore, ch' io non sono, esser sonata. Tu alla mia bocca, ed alle mie mani sei non molto tempo stata piacevole esercizio, ed ora, poiellè così i fati vogliono, imporrai a quelle con lungo silenzio forse eterna quiete. Conciossiacosachè a me conviene, prima che cou esperte dita sappia misuratamente la tua armonia esprimere, per malvagio accidente dal-

le mie labbra disgiungerti : e , quali che elle si siano, palesare le indotte note, atte più ad appagare semplici pecorelle per le selve, che studiosi popoli per le cittadi; facendo siccome colui, che offeso da notturni furti ne' suoi giardini, coglie con isdegnosa mano i non maturi frutti dai carichi rami; o come il duro aratore, il quale dagli alti alberi innanzi tempo con tutti i nidi si affretta a prendere i non pennuti uccelli, per tema che da serpi, o da pastori non gli siano preoccupati. Per la qual cosa io ti prego, e quanto posso ti ammonisco, che della tua salvatichezza contentandoti, tra queste solitudini ti rimanghi. A te non si appartiene andar cercando gli alti palagi de'Principi, nè le superbe piazze delle popolose cittadi, per avere i sonanti plausi, gli adombrati favori, o le ventose glorie, vanissime lusinghe, falsi allettamenti, stelte ed aperte adulazioni dell'infido volgo. Il tuo umile suono mal si sentirebbe tra quello delle spaventevoli buccine, o delle Reali trombe. Assai ti fia qui tra questi monti essere da qualunque bocca di pastori gonfiata; insegnando le rispondenti selve di risonare il nome della tua donna, e di piagnere amaramente con teco il duro ed inopinato caso della sua immatura morte, cagione efficacissima delle mie eterne lacrime, e della dolorosa ed inconsolabile vita, ch'io sosteguo; se pur si può dir che viva, chi nel profondo delle miserie è seppellito. Dunque, sventurata, piagni, che ne hai ben ragione. Piagni, misera vedova: piagni, infelice e denigrata sampogna, priva di quella cosa, che più cara dal cielo tenevi; nè restar mai di piagnere, e di lagnarti delle tue

crudelissime disventure, mentre di te rimanga calamo in queste selve; mandando sempre di fuori quelle voci, che al tuo misero e lacrimevole stato son più conformi. E se mai pastore alcuno per sorte in cose liete adoprar ti volesse; fagli prima intendere, che tu non sai se non piaguere e lamentarti; e poi con esperienzia, e veracissimi effetti, esser così gli dimostra, rendendo continuamente al suo soffiare mesto, e lamentevole suono; per forma che temendo egli di contristare le sue feste, sia costretto allontanartisi dalla hocca, e lasciarti con la tua pace stare appiccata in questo albero, ove io ora con sospiri e lacrime abbondantissime ti consacro in memoria di quella, che di avere infin qui scritto mi è stata potente cagione; per la cui repentina morte, la materia or in tutto è mancata a me di scrivere, ed a te di sonare. Le nostre Muse sono estinte: secchi sono i nostri lauri: ruinato è il nostro Parnaso: le selve son tutte mutolo: le valli, e i monti per doglia son divenuti sordi: non si trovano più Ninfe, o Satiri per li boschi: i pastori han perduto il cantare: i greggi, e gli armeeti appena pascono per li prati, e coi lutulenti picdi per isdegno conturbano i liquidi fonti; ne si degnano, vedendosi mancare il latte, di nudrire più i parti loro. Le fiere similmente abbandonano le usate caverne: gli uccelli fuggono dai dolci nidi. I duri ed insensati alberi innanzi alla debita maturezza gettano i lor frutti per terra; e i teneri fiori per le meste campagne tutti comunemente ammarciscono. Le misere api dentro ai loro favi lasciano impersetto perire lo incominciato mele: ogni cosa

si perde; ogni speratiza è mancata; ogni consolazione è morta. Non ti rimane altro omai, sampogna mia, se non dolerti, e notte e giorno con ostinata perseveranza attristarti. Attristati adunque, dolorosissima: e quanto più puoi , dell'avara morte , del sordo cielo, delle crude stelle, e de' tnoi fati iniquissimi ti lamenta. E se tra questi rami il vento per avventura movendoti ti donasse spirito, non far mai altro che gridare, mentre quel fiato ti basta. Nè ti curare, se alcuno, usato forse di udire più esquisiti suoni, con ischifo gusto schernisse la tua ba-sezza, o ti chiamasse rozza: che veramente, se ben pensi, questa è la tua propria e principalissima lode; purché da' boschi, e da' luoghi a te convenienti non ti diparta. Ove ancora so che non mancheran di quelli, che con acuto giudicio esaminando le tue parole, dicano, te in qualche luogo non bene aver servate le leggi de' pastori; nè convenirsi ad alcuno passar più avanti, che a lui si appartiene. À questi, confessando ingenuamente la tua colpa, voglio che rispondi, niuno aratore trovarsi mai sì esperto nel far de' solchi, che sempre prometter si possa, senza deviare, di menarli tutti dritti. Benchè a te non picciola scusa fia lo essere in questo secolo stata prima a risvegliare le addormentate selve, ed a mostrare a' pastori di cantare le già dimenticate canzoni. Tanto più che colui, il quale ti compose di queste canne, quando in Arcadia venne, non come rustico pastore, ma come coltissimo giovane, benchè sconosciuto, e peregrino di amore, vi si condusse. Senza che in altri tempi sono già stati pastori sì audaci, che

insino alle orecchie de'Romani Consoli han sospinto il loro stile; sotto l'ombra de' quali potrai tu, sampogna mia, molto ben coprirti, e difendere animosamente la tua ragione. Ma se forse per sorte alcun altro ti verrà avanti di più benigna natura, il quale con pietà ascoltandoti, mandi fuori qualche amica lacrimetta, porgi subitamente per lui efficaci preghi a Dio, che nella sua felicità conservandolo, da queste nostre miserie lo allontani. Che veramente chi delle altrui avversità si duole, di se medesimo si ricorda. Ma questi, io dubito, saranno rari, e quasi bianche cornici; trovandosi in assai maggior numero copiosa la turba de' detrattori. Incontra ai quali io non so pensare quali altre arme dar mi'ti possa, se non pregarti cara-mente, che quanto più puoi rendendoti umile, a sostenere con pazienza le lor percosse ti disponghi. Benchè mi pare esser certo, che tal fatica a te non fia necessaria, se tu tra le selve, siccome io ti impongo, secretamente, e senza pompe star ti vorrai. Conciossiacosachè chi non sale, non teme di cadere; e chi cade nel piano, il che rare volte addiviene, con picciolo ajuto della propria mano senza danno si rileva. Onde per cosa vera ed indubitata tener ti puoi, che chi più di nascoso, e più lontano dalla moltitudine vive, miglior vive; e colni tra' mortali si può con più verità chiamar beato, che senza invidia delle altrui grandezze, con modesto animo della sua fortuna si contenta.

# ANNOTAZIONI

# alla Sampogna.

Conciossiacosachè a me conviene . . . . . per malvagio accidente dalle mie labbra disgiungerti ec. Quest' accidente, di cui si lagna il Sanazzaro, e per cui è costretto a non più sonare la sua sampogna, fu la morte immatura della propria moglie; cagione efficacissima, come più sotto egli medesimo dice, delle sue eterne lacrime, e della dolorosa ed inconsolabile vita ch'egli sosteneva.

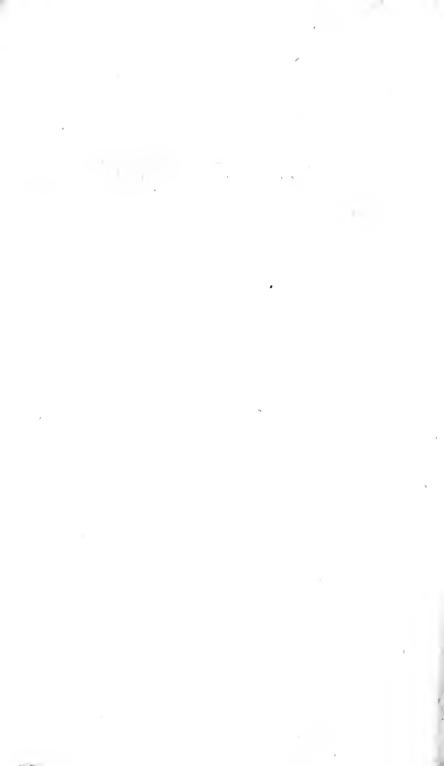

# DICHIARAZIONE

Delle voci o dissicili, o tratte dal Latino, o degne di osservazione pel loro particolare uso in quest' Opera dell' Arcadia.

#### A

Abortirsi, sconciarsi.

Abortivo, voce latina, che vale il medesimo, che sconciatura, per metafora della donna gravida, che, disperdendo partorisce fuori di tempo, e quel parto si chiama aborto.

Abrotano, nome di erba,

Absorbere, voce latina, sorbire, inghiottire, come fa il mare, quando nel maggior colmo della tempesta inghiottisce le navi, cioè le absorke.

Acera, acero, nome d'albero: il suo legno è perfettissimo per opere di mano sottili, e dopo il cedro ottiene il primo luogo.

Addiscere, dal verbo latino discere, imparare.

Addorma, addormenti, dorma. Addormire è il suo infinito; ma il suo diritto e regolato è addormentare.

Aderbare, pascere con erba.

Adro, nome proprio di cane, da atro voce latina, che signi-

fica nero coscuro, fosco.

Adulta, voce latina, formata da adolescere, che significa crescere, dal verbo adoleo. Colui è adulto che è cresciuto; dalla qual voce si deriva quest'altra, adolescente, cioè giovanetto, ch'è uscito fuori della fanciullezza.

Aduncarsi, divenir torto, adunco.

Affangarsi, divenir fangoso.

Associare, far fascio. Nel Vocab. della Crusca manca questo verbo: bensì v'è affascinare collo stesso significato di far fascio; il che pare manifesto errore, mentre affascinare vorrà più tosto dire, nuocere col fascino, o malia.

s'Affisero, fermaronsi guardando attentamente; terminazione irregolare dal verbo affisare, il cui tempo passato perfetto regolarmente sa affisarono. Lat, intentis oculis in-

Afflare, soffiare, spirare, da flare, verbo latino.

Aggratano, aggradano, cambiato il d col t in grazia della cadenza.

Aggratarsi, piacere a se stesso, o rallegrarsi seco medesimo. Agricola, agricoltore.

Allumare, e alluminare, illuminare.

Alni, alno, albero senza frutto, e senza seme; nasce su le rive de fiumi; te sorelle di Fetonte si convertirono in quest' albero

Alpe. nel numero plurale; uno de' pochissimi esempj.

Alcano, sorta d'albero.

Ambasciarsi, affannarsi in respirando. Ambasciare è propriamente angustiare, e affannarsi. È anco l'asma, la qual nasce per troppa abbondanza di fiato, siccome avviene a coloro, che corrono in fretta, e che poi fermandosi non possono raccogliere il fiato, onde Dante;

> E però leva su, vinci l'ambascia Con l'animo, che vince ogni battaglia.

Ammarire, divenir marcio.

Ancipire serro, ferro da due tagli. Ancipite è detto dal latino anceps, di cui quest'etimologie leggonsi sul Voc. del Faccicleti: Anceps significare videtur id , quod ex utraque parte ceput habet. ut securis bipennis. Sed magis a capiendo, quod ex utraque parte aeque capiatur, appellatum est.

Anelare, ansare, e per traslazione, aspirare a qualche cosa,

ovvero desiderare ardentemente. Angere, affliggere, angustiare, piangere, dolersi.

Angulo, cantone, parte non retta di luogo.

Annobilire, nobilitare.

Antimana, nome proprio di luogo, ma però sotto voce di Ninfa; così detto dal Sanazzaro secondo l'uso di que' tempi.

Annubilare . annuvolare. Apparere, apparire.

Apportenere. appartenere.

Appertinente, che appartiene.

Appiatare, ascondere, celure.

Appicciarsi, attaccarsi.

Applausono per applaudirono.

Aragne, in questo luogo s'intende la ragna, che è sorta di rete sottilissima fatta di seta, ovver di filo, con la quale si prendono i tordi; perciocch' ella s'appiatta tra gli alberi, e si dice ondare a ragna. Egli è in proverbio: egli è dato nella ragna, cioè egli è capitato male.

Arhuscolo, arboscello.

Arbusti, cioè arboscelli, o luogo dove sono arbori, e viti mischiate di maniera, che essendo grate alla veduta, sono anco dilettevoli per l'ombra, che rendono, come sono per esempio i boschetti fatti a mano.

Ariete per montone.

Aristula, spina, aculeo, o pungolo, da arista, spiga del frumento, la quale ha certi sottilissimi fili che pungono acerbamente. Dunque aristula, voce diminutiva, significa cosa pungente.

Arrequiare, voce formata da requie, riposare, quietare.

Ascondito, nascosto.

Aspero per aspro.

Assibilare, fischiare appresso

Atterrito, spaventato dal terrore, spaurito.

Attrecciare, intrecciare ridurre in treccia o fiori, o rami d'alberi, e far coronette di ginestre, e d'altri fiori.

#### В

Baccari, bacchero, e bacchera, nome d'erba, la cui redice è molto odorifera, quasi come cinnamomo: simiglia alla ellera con la foglia, ma è più tonda, e più morbida.

Bacolo, voce latina, bastone, bacchetta, bastoncello.

Bajare, abbajare, latrare; ed è proprio de cani ch'abbajono; come muggire de tori, e belure delle pecore, ed annitrire de cavalli.

Benivolo, benevolo.

Blandire, voce latina, accarezzare piacevolmente.

Bruta terra, cioè stupida, immobile; epiteto datole prima da Orazio nella Ode xxxiv. del lib. 1.

Quo bruta tellus, et vaga flumina etc.

Buccina, tromba: voglicno alcuni che significhi il corno, alcuni altri la piva sordina, o cornemusa che si dica; nondimeno ella è disegnata in questo luogo per istrumento nobile da sonare. Calamo, canna.

Capannuola, picciola capanna.

Capolo per manico.

Carpino, albero notissimo.

Cernire, cernere, separare.

Cerretto, piccolo cerro, albero.

Certare, voce latina, combattere, o combattere insieme; e da questo si dice certame.

Chiusura, serratura.

Cistula, cestella.

Citera, cetra.

Collacrimare, piangere e lagrimare con qualcun altro in compagnia

Comonico per comunico, da accomunare, participare.

Compicono per compiscono.

Connubio, matrimonio: gli antichi usavano questa voce tra le persone libere; ma tra' servi dicevano contubernio, o tal' altra voce.

Consorte, partecipe, compagno.

Conto cognito, noto, manifesto.

Convicino, circonvicino; Lat finitimus.

Corbezzolo, nome d'albero, che i Latini chiamano arbutus; e che fa i frutti tondi, rossi e punteggiati, appellati corbezzole.

Corilo, sorta d'albero.

Cortice, scorza degli alberi.

Coruscare, risplendere, come fa il baleno.

Costumora per costumi.

Crepitare, scoppiare, crepare, come fa la foglia del lauro messa sul fuoco.

Cribro, crivello da vagliare il frumento.

Cristato, che ha cresta.

Crocitare è proprio il verso della gallina che chioccia: il medesimo fanno altri uccellacci, com'è il corvo.

Crotalo, nome d'istrumento musico usato anticamente dagli Egizi nel sagrificare. Alcuni dicono, ch'egli è un anello grande di bronzo, dal quale, percotendosi con verga di ferro, esce un tintinno, ed un'armonia molto dolce, in compagnia però della fistula.

Cruento, da cruore, ch'è il sangue; sanguinolente.

Cubito, gomito del braccio.

Cucullo, cappuccio

Cucumero, cocomero.

Culmine, cima.

Cuniculo, coniglio.

Damma, capra salvatica, simile alla cavriuola: alcuni la chiamano daino.

Deliscere, aprirsi, spalancarsi, fendersi.

Designato, disegnato.

Detinere, ritenere.

Dilanie, da dilaniare, stracciare, smembrare, sbranare.

Dimoranza, dimora.

Discarcerare, cavar di prigione.

Discorso per corso.

Disculmine, da disculmiare, levar il colmo della casa, o della capanna.

Disjecore, da disjecorare, cavar fuori la corata o il fegato; verbo formato da jecur, corata, ma nè latino nè italiano, e da non imitarsi.

Dispeso, speso.

Distenebrare, cacciar le tenebre.

Distraere, condurre in diverse parti, dividere, menare.

Divellere, spiantare, disradicare.

Disventura, disavventura.

Diverticoli, luoghi fuori di strada, nascondimenti; e dicesi tanto di fatti, ceme di parole, perciocchè favellando l'uomo accorto, che non vuol essere acchiappato, usa parole, e tratti che si possono chiamare diverticoli.

Divido, colla prima sillaba accentata; esempio da notarsi.

Drittezza per ottima regola.

Dubitoso per dubbioso.

Dumi, spini, e talvolta luoghi spinosi, iuvogli di spini, e d'altri rami de fossati. Macchie si dicono in Toscana, e ciese in Lombardia.

Dumora, dumi, pruni.

Ŧï

Ebuli, pianta, che produce le pomelle come il sambuco.

Eccellere, sopravanzare.

Edicola, picciolo tempio, o casetta. Lat. aedicula.

Edulio, companatico.

Elcina, elice, elce, sorta d'albero.

Elicere, estrarre, cavar fuori.

Equipero, in vece d'equiparo, per la rima.

Erige, sorta d'erba spinosa.

Erratico, vagabondo.

Erratice, ch' erra, che falla, o veramente ch'è stolto.

Eruttare, mandar fuori con impeto,

Esanimare, cavar faori l'anima, disanimare.

Escubie, le guardie che si fanno la notte alle fortezze, agli armenti, alle città.

E se, in vece di benchè.

Esicio, ruina estrema.

Esilare, da esilarare, letificare, allegrare.

Esile, tenue.

Espettare, aspettare. Espiare, purgare. Estuante, che bolle.

Evadere, fuggire, scapolare, salvarsi dal pericolo.

Evitatore, che schiva.

F

Fabula per favola.

Famulento, affamato.

Fanatico, pazzo, o pieno di furore in quella maniera de' sacerdoti antichi, quando davano i responsi: significa anco il sacerdote ch' è preposto al tempio, che latinamente si chiama fanum.

Farnosi per farsi, in grazia della rima. Questa figura che frappone una sillaba tra le voci, dicesi da Greci Epenthesis, contraria alla sincope, che leva di mezzo alcuna cosa.

Faticoso per affaticato.

Fatidico, indovino, colui che predice le cose future, e le disposizioni del fato.

Fatora per fati.

Felice, felce, sorta d'erba. Crescenzio dice: Il giunco, la felce, e la gramigna si vincono coll'arare.

Fermanosi per sermansi, in grazia della rima. Vedi Farnosi. Ferono per secero.

Ferula, spezie d'erba.

Finitimo, confinante.

Fioco, rauco.

Firmamento per fondamento.

Fiscella, o fiscina, cestella, o vaso fatto di vimini, o giunchi. Fiumora, fiumi. I Toscani dissero latora, pratora, corpora, arcora, ortora, luogora, borgora, gradora ne' nomi neutri; ma ne' maschili non usarono mai tale finimento.

Fluviali, cose di fiumi, come pesci, sassi, ed altro.

Fluvio per fiume.

Fondere per ispargere.

Formosissimo, bellissimo.

Fragola, sorta di frutto notissime.

Frangere, rompere, spezzare.

Fratta, inviluppo d'arboscelli.

Frigida, voce latina, fredda.

Frisone, sorta d'uccello

Fromba, o fionda, istrumento di corda, col quale si traggono i sassi.

Frutice, arbusto.

Fumido, fumoso, che manda fumo.

Fuor di strada, detto a guisa di nome. Vedine l', uso nella Prosa ix. pag. 111.

G

Gemina, doppia, da geminare, addoppiare.

Genitabile, generativo.

Giuggiola, frutto ed albero notissimo: meglio si dice giuggiolo per l'albero, e giuggiola solamente pel frutto.

Giulio per luglio, mese.

Giunipero, ginepro. Gotta per goccia.

Gracculo, sorta d'uccello rapacissimo.

Grottole, picciole grotte. Guazzoso, pien d'acqua.

I

Jacolo, legno, pietra, o qualunque altra cosa che si possa trar con mano. Ma in questo luogo significa quel dardo di legno che portano i pastori.

Jaspide , diaspro.

Idolatria, colla penultima breve, in grazia della rima.

Jena, serta d'animale salvatico.

Imbasto, la bastina, o il basto.

Imite per imiti, colla penultima breve, in grazia della rima.

Impoputarsi, riempirsi di pioppi alberi

Impuberi, fino agli anni quattordici i fanciulli si chiamano impuberi.

Inasperarsi, inasprire.

Incalvarsi, divenir calvo, e per metafora, spogliarsi di frondi. Incappola, cioè la incappo, da incappare, cogliere, o prendere chi non si guarda.

Incedere, commune con maestà, andar piano.

Incelebre, non famoso.

224

Incenerarsi, ridursi in cenere. Incespare, coprir con cespi. Licitassimi per inciterestimi. Inclinarsi, abhassarsi per riverenza. Incondito, rozzo, confuso. Increpare, riprendere, gridare, ammonire. Indecore, suor di decoro, senza gravità. Indeficiente, che non manca mai. Indragarsi, istizzire a guisa di drago. Ineccitabile, che non si può eccitare, scuotere, svegliare. Inerbare, coprir d'erba. Infrigidare, raffred lare. Ingiuncarsi, coprirsi di giunchi. Inolmarsi, riempiersi d'olmi. Inopia, carestia, povertà. Insegnato per dotto, ed ammaestrato. Insegnò le selve, cioè ammaestrò le selve. Insemitarsi, avviarsi. Lat. semitam ingredi. Insolfarsi, riempiersi di solfo. Intentivamente, attentamente. Interiori per interiora. Interito, morte. Intitula, intitola, per la rima. Intrata, entrata. Lat. introitus. Investire per vestire. Inveterare per invecchiarsi. Inviperirsi, incrudelire a guisa di vipera. Inviscato, impaniato. Involutato, ravvolto per lo fango. Irascere, adirarsi.

Inretire, prendere con carezze; dalla voce rete per metafora degli uccelli, che si prendono con reti.

Irsuta, aspra, orrida, pelosa

Itera, replica, torna di nuovo a cominciare.

L

Lacrimevole incenso, cioè incenso che distilla dall'albero quasi lagrimando.

Lambruscarsi, detto delle viti, divenir lambrusche, insalvati-

chire.

Lanato, coperto di lana.

Lappole, alcune cose che stanno fra frumenti, che s'appiecano altrui, e tengono della specie del cardo.

Latebre, nascondigli.

Latebroso, pieno di nascondigli.

Latora, lati, fianchi.

Ledere, offendere.

Lenocinii, carezze, blandimenti, moine, ruffianesimi, allet-

Lepido, giocondo, piacevole, festoso.

Libamenti, tutto quello che si gustava ne' sacrifizi che si facevano dagli antichi agl' Iddii.

Ligustri, fiori bianchi, piccioli, e di molto odore.

Limo, fango, loto, sporchezza.

Limula, piccola lima, diminutivo di lima, Linfe, acque chiare di fontana.

Liquidissimo, nella Pr. xII. pag. 191, e altrove par detto per limpidissimo alla maniera de' Latini; così liquidi per limpidi Alla Sampogna pag. 212. ed altrove.

Loglio, sorta d'erba, che si dice anche zizzania.

Longinquità, distanza.

Longinquo, lontano.

Lucarino, o lugarino, sorta d'uccelletto.

Luggiola, nome di erba acetosa,

Luggiolo, lugliolo, lugliatico, che nasce il mese di luglio.

Luscigniuolo, rosignuolo.

Lustrale acqua, acqua purgativa, che s'usava ne' sagrifizj.

Lustrare per purgare.

Lutulento, fangoso, limaccioso.

## M

Maculoso, asperso di macchie.

Mantarro, voce Napolitana, che significa tabarro e vestimento da pastori A Fiorenza lo chiamano saltambarco.

Mascolo, maschio.

Mellifero, che produce mele.

Merola, o merula, merlo uccello.

Meridiano, add. di mezzodi.

Merito per meritato.

Migliore per l'avverbio meglio,

Mo, ora.

Modolare, modulare.

Moltiforme, che si dimostra sotto diversi aspetti.

Morola, mora frutto.

Mostroso, mostruoso.

Mucido, muffo, ammuffito.

Muggiola per mugghia, in grazia della rima.

Munuscolo, picciolo dono.

Mutilare, troncare.

Mutilo, mozzo.

Sanazzaro.

15

Naccari. Il Nacchero, o la Nacchera, usandosi più spesso il femminile, che il maschile, secondo il Sansovino è un istrumento musicale di bronzo: secondo il Vocabolario della Crusca è un istrumento simile al tamburo di suono, ma non di forma: altrove mi ricordo io d'aver letto essere uno strumento fatto di due legni od altro, che posti fra le dita della sinistra si battono colla destra per farli suonare. Dunque o quello simile al tamburo, o questo di legni sarà il nacchero proprio de pastori, e non già quello di bronzo.

Nappo, vaso.

Neputa, nepitella erba, utile allo stomaco, e provocativa delse l'orina.

Nespilo, nespolo albero.
Nomeri per numeri, in grazia della rima.
Nosco, con esso noi.
Notare, andare a nuoto, nuotare.
Nubilo, nubiloso, nuvoloso, oscuro.

0

Obbedirli per obbedir loro.
Obliterare, cancellare, porre in obblio.
Occoltemi per occultemi, in grazia della rima.
Olfare, odorare, annasare.
Olire, saper di buono o cattivo odore.
Ombrato, coperto d'ombra, fosco.
Opulentissimo, ricchissimo
Orida per orrida, in grazia della rima.
Ormora per orme.
Orno, albero chiamato altramente aornello.
Ottenebrare, coprir di tenebre.

P

Pagliaresco, di paglia.

Palestra, luogo ove s'esercitava anticamente la gioventù: e si pren le per l'esercizio, come giuocare alla palla, saltare, correre, trarre il palo, e tali altre cose.

Palidi per pallidi, in grazia della rima.

Pampane, pampani, le fronde delle viti, quando sono fresche attaccate a' sermenti.

Pampinoso, pieno di pampini.

Parar mente, attendere, badare.

Parere per apparire, venir fuori.

Parcere, perdonare.

Pastino, terra lavorata.

Pasto per pasciuto.

Patera, una sorta di tazza da bere, con la quale anco si sacrificava.

Pavide, timide, paurose.

Peculio, hestiame, o veramente facultà.

Pera, coll'e larga, tasca pastorale.

Perseguire, perseguitare.

Pertice per pertiche, in grazia della rima.

Piéta, affanno, pena.

Pintore, pittore.

Pluvio, piovoso.

Podere per potere, potenza. Pontico, aspro, di sapore austero.

Popoloso, pieno di popolo.

Populo per popolo, in grazia della rima.

Possea per potea.

Possendo per potendo.

Possette per potè.

Postergare. gettarsi dietro le spalle.

Poteno, dal verbo potare, che significa bruscar le viti, e gli alberi.

Pratora per prati.

Precipere, comandare.

Precipite, precipituso.

Preliare, guerreggiare.

Presentissimo per savorevolissimo, o molto potente ed efficace.

Prossimano, prossimo, vicino.

Prostrato, disteso in terra, posto a giacere.

Pruni, i rami di quelle spine, che nascono sopra le fosse, e ne' prati: spini.

Pulule per pullule, in grazia della rima.

Puniche poma, cioè granati.

Puntalmente, minutamente.

Puoteno per possono.

Pusero per perero, in grazia della rima-

Quadrangulo, quadrangolo, che ha quattro angoli. Querule, lamentevoli, dolenti.

 $\mathbf{R}$ 

Rabuffato, scapigliato, tutto sottosopra. Radiare, risplendere. Rallegrarsi per allegrarsi di nuovo. Ravvolgitura, involto, invoglio. Recesso, luogo nascosto. Recolendo, degno d'essere rammemorato. Recolere, rammemorare. Recondito, segreto. Redolire, avere, o render odore. Redondarsi, ritornare in pianto, o in piacere. Restringere per radunare. Resupino, che giace in sulle reni colla pancia all'insù, Ri/uggire per ischivare, aver ribrezzo. Rigido, aspro, duro, alpestre. Rinfoscarsi, divenir fosco. Rinfrigidare, raffreddare. Rintonare, rimbombar forte. Rinverdirsi, tornar verde Rinvermigliarsi, tornar vermiglio. Risoltami per risultami, in grazia della rima; da risultare per saltare. Risponso, risposta. Respusero per risposero, in grazia della rima. Ristorare per riprodurre, rinnovare. Ritimi per ritmi, versi, ovvero consonanze. Romini per rumini, in grazia della rima. Roseto, luogo pieno di rosaj. Rusco, erbs pungente, che anche pugnitopo vien detta.

S

Rutile, da rutilare, risplendere.

Sacculi, sacchi, o tasche, o sacchetti, ovver carneri.
Soligastro, salcio, sorta d'albero.
Sanna; le sanne sono i denti del porco cinghiale, o di qua-

Iunque altro animale, che gli abbia fuor della bocca a alcuni scrivono zanne.

Satoro, e saturo, satollo, sazio, ben pasciuto.

Scapolare per menar via con empito.

Scinse, discinse, dislego; il contrario di cinse,

Scioltezza per leggierezza, destrezza.

Scopulo, scoglio.

Scribili in vece di scrivili, per la rima.

Scura, scure, manaja.

Secare, segare, tagliare.

Selice, selce, pietra dura.

Senio, la vecchiaja.

Sentrai per sentirai.

Serra per luogo stretto.

Ssorzare per levar la forza, indebolire.

Sfrondare per isfrondarsi, perder le foglie.

Sibilare, fischiare, come suol fare la serpe.

Sibilo, fischio,

Socio, compagno.

Soffione, sotfietto, strumento da soffiar nel foco.

Solo per solitario.

Sontico per cagionevole, infermiccio.

Sorba nell'Egl. XII. p. 200 par detto per sorbe, frutti.

Sorbitico vino, vino fatto di sorbe, o di sapore aspro, come quello delle sorbe.

Sorgente per erto.

Soverchiare per sovrabbondare.

Sovero, sughera, sughero, corteccia dell'albero del medesimo nome, leggiera e spugnosa.

Specolarsi per ispecchiarsi.

Specolo, specchio.

Spettacolo per gli spettatori.

Spiculo, saetta, e punta della saetta.

Spiegato per largo, e sgombrato d'intoppi.

Stabulare, tenere stalla.

Staguo, turato, hen chiuso, oppure saldato collo stagno.

Starnosi in vece di starsi.

Statuminare, fermare, stabilire, sostenere, detto delle viti.

Stipite, fusto dell'aibero.

Stiva, manico dell'aratro.

Strangulare per chiudere forzatamente.

Subbio, strumento da tessitori, a cui s'avvolge la tela già tessuta.

Subero per sughero, albero.

Succedimento, evento, caso.

Suffamigi, incensi, ed altri odori che si adoperano ne' sagrifici.

230

Suiscere da suiscerare, cavar le viscere. Summormorare, bassamente mormorare.

T

Tabula . tavola.

Talamo per camera, o altro luogo da abitare, e non per let-

Tangere, toccare.

Teste , ora.

Testudine, testuggine.

Tormora, torme, squadre, mandre di bestiami.

Translucido, trasparente.

Tremiscere, tremare o di paura o di freddo.

Trepidare, temere, aver paura.

Tritico, frumento; si prende anche per l'altre biade.

Trivio, lucgo di tre vie: talora si prende in genere per la piazza ove s'aduna la gente.

Truculento, truce, fiero.

Trunchesi per tronchesi, in grazia della rima.

Tufo, qualità di pietra molto tenera.

Tumido, enfiato, gonfio.

Tumulo, sepolero, monumento per morti.

V

Yacare, stare in ozio.
Yalloncello, picciola valle.
Yascolo, picciolo vaso.
Uberi, mamme, tette.
Yenatrice, compità cima dei

Vertice, sommità, cima del capo. Anche i poli del cielo son

chiamati vertici. Vetero, vecchio, antico.

Vietta, picciola strada, o via.

Vitto per vinto. Vitula, vitello.

Vivido colore, contrario di smorto.

Ulula, alocco, sorta d'uccello.

Ululare, urlare, gridare, gemendo e piangendo.

Umero, omero, spalla.

Uncinute, con gli artigli fatti come gli uncini, che sono storti in dentro.

Vecitare, alzar le voci, gridare, chiamar con la voce.

Volno per vogliono. Volta per qualche volta. Ursacchio, orso picciolo.

Z

Zaccheri, zacchere, quegli schizzi di fango, che vanno su le vesti nel tempo del verno: talora zaccari si prende per travagli o garbugli che l'uomo ba.

## ERRORI ACCADUTI NELL' ARCADIA.

## Nel Testo.

| Pag. 6 lin. | 2 bosco       | bosso      |
|-------------|---------------|------------|
| 15          | 17 fiocca     | fioca      |
| 20          | 18 sfrodano   | sfrondano  |
| 23          | 18 ingrombano | ingombrano |
| 115         | 6 erige       | eringe     |
| 201         | 18 orrida     | orida      |

## Nelle Annotazioni.

| Pag. 3 | lin. 3o | conjugere   | conjungers           |
|--------|---------|-------------|----------------------|
| 13     | 37      | verpertilia | vespertilio          |
| 18     | 4       | laedat      | laedet ovvero laedil |
| 55     | 28      | cachesia    | carchesia            |
| 129    | 6       | Raccogli    | Disciogli            |
| 146    | 9       | Terginamque | Tergeminamque        |
| 174    | 2       | Annus       | Annuus               |
| 195    | 7       | Iban3       | Ibet.                |







